



1 ×14

physical dentes to the in the seperty

Commenter in dispersed from the second

Togethin in the word of the congression of the season of t

1 Xif4.

la Dependier : Contre l. "Notae in notas abjectas lecreto Di Toursand.

2 off to Note in sugaring desistan were

3. In " Defentio Seriets Varia Congris couls Soft

### DIFESA DEL GIUDIZIO

FORMATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA; nel di 20. Novembre 1704

E pubblicato in Nankino dal Card. di Tournon, alli 7. Febbra 7 1707.

INTORNO A RITI, E CERIMONIE CINESI:

Contro un Libello sedizioso intitolato Alcune Riflessioni intorno alle cose presenti della Cina.

A cui vengono annesse tre Appendici contro le tre Scritture Latine ultimamente stampate dalli Disensori de' medesimi Riti condannati,

OPER A

DI UN DOTTORE DELLA SORBONA, strasportata dal Manoscritto Francese da un Religioso Italiano.

#### DEG

Quasi scelus Idololatria est , nolle acquiescere.

Lib. 1. Reg. cap. 15.



\* 5 \* 5 \*

IN TORINO, M. DCCIX.

A spese di Gio: Battista Fontana Libraro, Con Licenza de' Superiori.

, et die dans die deutsche Albert der George George bei deutsche George der George des George des Georges des Geor

en independent of the forests

in the first of the control of the c

the state of the s

1.1

الهجها إلى المستعملات والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

200 111 7 111 7 11 ...

العال مع طالعات المعالمات المستشداد المستداد المعالمات المستداد ا





## DIFESA DEL GIUDIZIO

FORMATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA; nel dì 20. Novembre 1704.

E publicato in Nankino dal Card. di Tournon ; alli 7. Febrajo 1707.

rd. di Tournon ,

Intorno ai Riti, e Cerimonie Cinefi: contro un Libello sedizioso intitolato Alcune Ristessioni interno alle cose presenti della Cina.



Utto il Mondo à già baftevolmente informate del Venerabile Detreto ufcito dalla Santa Sede Apoffolica sopra la famosa Controversia, intorno a' Riti, e Cerimonie Cinesi. Gli atti della condanna sono stati pubblicati per tutta

l'Europa, ficcome la intimazione glà fatra alli Vescovi, e Missionari della Cina dal Cardinal di Tousson Legato della Sama Sada, y vinaturo escenzia delle Missioni di quell'Impero, e delle Indie Orientali. Tutti gli Uomini dabbene hanno goduto un sommo piacre in vedendo la Idolatria condannata, la superstizione convinta, e ristabilita la purità del vero culto di Dio, in quel Paes i lontani; e quel che ci tocca piu da vicino, gli Eretici dell'Europa consusti, i quali sacciamente rimproveravano alla Chiefa Romana la tolle-mana nell'approvare quel misso mestrogo di Cristianes-risse.

mo.

#### DIFES A

mo, edi Gentilità, e pretendevano ancora sotto quelfallo preteflo, di giultificare la loro Apoltafia dalla, Cattolica Fede-, co'l vivere insi facrilega separazione.

Altro non si desisterava per l'adempimento di quefita grand'Opera, se nonche quelli, che sino adora
avenho stimato poter tollerare, ne l'oro Neositti,
tutte quelle sacriteghe superstizioni, piegassero una
vota i capa superbo ai giudizio di Santa Chiese, e
mutaliero sinalmente dissegno; e tanto maggiormente
ciò potessi sperare senze resistenza, quantoche ad opni
uno è palese, chessi loro vantano la gloria di disendere la infallibilità del Giudizi della Sede Apostolica,
e fanno un quatro Voto d'una più streta ubbissenza al
Sommo Pontessee, per quello, che appartiene alle sacre
Missoni.

Contuttociò, oftre le Perfectizioni suscitate nella Cina contro il Legato di sua Santità, delle quali è già Roma con sicurezza, e dissinzione insormata i il Libello di nuovo sparso per sutta l'Italia col' I Titolo di. Affissioni interno alle cole profenti della Cima, in cui si ribellano apertamente contro il facto Diocreto, da molodi che sopportate può sia credere, che il Papa in loro sentenza diventi fallibile quando pronuncia contro il toro sentimenti, e che più non millamino il Voto dissinio d'una estata rassegnatezza, quando nosvada a seconda del loro genio il comando di sua Santità.

Yeso è, ché per cusprire con qualche manto une se disubbidienza cost saccitat , protestano di non follevarsi contro il Pontesice, ma folamente si oppongono al giudizio del suo Legato; non parlano con lichiettezza contro quello della Santa Sede, anzi fusposo di non sapere che il Papa abbia sopra di ciò decretato. Ignoranza maliziosa, e degna più tosso di gastigio, che di compatimento l'Oredono forse che il Mossio sia

20.00

Cosi

così semplice, onde si lasci dusingare così di sacile da loro artifici ormai noti? Lo credono si, perche una gran parte ingannata lor crede. O sorse affettano d'esser esse con control de la campanata lor crede. O sorse affettano d'esser esse con control de la campanata lor crede. O sorse affettano d'esser esse con control de la campanata la control de la campanata la control de la campanata la control de la campanata la campanata

Qualivoglia dunque diffimulazione mette abbastanza in chiaro che vogliono essi loro sar fronte contro il Giudizio della santa Sede, combattendo il Decreto della publicazionegià satta dal suo Legato. E quella studiata semplicità di non sapere la mente del Santissimo, dopoche è divenuta si pubblica, altro non è, che un raffinamento di disubbidienza, la quale dissimula i comandi del sovrano, per poterii con cuttà temerità

violare.

El Pure se si contentallero solamente di non ubbidire; basterebbe sorse l'autorità de Superiori per ridurli al loro dovere; ma poiche pretendono arditamente di giustificare appresso del Mondo con questo Libello la loro disubbidienza mascherata da Zelo, stimo cosa tanto necessaria, quanto un grand'acto di maio prosenta de la compania del la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania

Non è però mis pensiero il far como di mitte le fievolezze spropositate, che si leggono in quello Scris-

to, per altro falsissimo, ed ingiurioso. Un Uomo si rende il più delle volte ridicolo, quando prendesi ad impugnare ciò, ch'è degno di riso; e maggiormente allora che dà se medelimo si distrugge. Tal' è per grazia d'esempio, quella impertinente impostura che vi si legge; che i Giansenisti sieno stati i primi Accusa-Rift. 8. tori in questa Caufa; mentre è notissimo à tutto il Mondo, che i primi Zelanti del vero culto divino furono i Padri Gio: Battista Moralez Domenicano, ed Antonio di S. Maria Francescano, i quali cominciarono a dichiararsi contro li Gesuiti già dall' Anno 1635. in cui non s'era ancora inteso a parlare nella Chiesa nè di Giansenio, nè del suo libro. Ma questo è l'usato artificio de' buoni Padri della Compagnia, il cacciare il Giansenismo per ogni buco, d'ventri, ò non y'entri; E siccome godono un privilegio di far Giansenista chiunque lor piace, così vantano l'auttorità di fare i Giansenisti più antichi del Libro di Giansenio. Evvi un altra stravaganza non men temeraria in quella medema Riflesione, inseritavi però con gran ferietà , &c è , che la condanna de' culti cinefi fia infoflanza una tacita sodisfazione, che si da a' Giansenisti; recando smacco al credito della Compagnia di Gesus come se il Papa regnante, che ha sulminate più Bolle, e Brevi contro i Giansenisti, avesse qualche dissegno di sodisfarli; ò pure per non violare l'onore della società venerata; solle necessitato à permettere nella Chiefa la fisperstizione, e l'Idolatria.

Qui non vendico le catannie ivi sparse contro il Legato Cardinal di Tournon, e tutti gli Ecclessistic et del suo Partito, alle quali per dar maggior pelo, e autorità si va di tanto in tanso insinuando, che sono cavare dal Diario delle viste di quell' Eminenza. Bafia per ora (finoche venga in luce una sincera Relazione delle cosò accadute nella Cina) avvisare il Publico di passiggio che quel preteso Diario altro non sia, che

g. 11.

12.

....

una Lettera del Padre Antonio Thomas Gefuita, feritta da Pekino il 1 . Novembre 1706. al Generale della fua · Compagnia; avendo avuto vergogna di battezzarla co'l fuo vero nome, e di publicarne l'Autore : il che farebbe sufficiente a distruggere, e gittare a terra qualunque calunnia; ma viene accortamente citata fotte il titolo di Diario per adescare la curiofità de' Parziali .. e di Diario efattissimo venuto da cold: Anzi per nie. ci più agevolmente farlo credere, hanno estratto poco dopo da quella lettera stessa un breve compedio de' fatti più rilevanti, e più calunniosi, che ivi fon contenuti; e l'hanno pubblicato in volgare, perche da ogn'uno sia inteso, fotto il titolo di Breve Relazione del legato Tournon nella Corte di Pekin; celando con frode il principio, ed il fine di quella lettera, co'l felo disfegno, che alcuno non s'avveda della maniera, con cui fu ordito, e degli Autori, che hanno lavorate quel maligno Diario.

Ma che importa? Tutto ciò che per altro possono dire alcuni a discapina di cassi soggesti, contro de quali tengono qualche intereste, non porta colpo, e el conon fa veruna impressione nell'animo di chiunque non sili coè appassionato i quando per altro si considera, che da sini coloro si disende con massima di Morale; che la ca. L'avante lunnia non è al più, che un pecato veniale, quando ne se se ne servono per iscreditare un personaggio d'autori- assoni tà, che può ester loro di pregiudizio. Ve giudai mas sili dell' ma viniale sir, detrichensis anticonorminament, silvinia sini detrichensis anticonorminament, silvinia sini detrichensis anticonorminament, silvinia silvini

falfo crimine elidere .

Non esamino tutte le Declamazioni pedantesche le sissa quali non vengono a nicchio in quel libello, se non we siste per mancanza di buone, e sode ragioni sono bado a Diedquegli scherzi bussoneschi che più tosto convengono a sista. Maschere di Commedia, che a Theologi di Professioneschi che più tosto convengono a sista me; me asconto esagerazioni esorbitanti, ssoghi di col-dispasa lera, figure affertate, quali non servono ad altro

#### 6 . DIFFES A.

che ad ingantiare il Volgo je a far raccolta de fena-

Titendo folamente di ben fermarmi fopra di ciò, che ha potuto fare al cuna impressione negli Uomini sentati per non esseria cassa e di Cocare quel solo, che può aver, inganiano alcun soggetto di senno, per non aver forse tette y biennano considerate le scritture cutte appartenenti a questo rilevantissimo affare. Sarà mia cura il mettere in chiaro, quanto mi sa possibile, tutti li fatti, i quali sono, ò malignamente cortotti, ò totalmente suppositi, per sorprendere la buona sede del Pubblico se levar tutti i vani presetti, che vengono insimuati per indebolire il Giudzio publicato, convincendo tutte le false ragioni, condotte a mira di same temere gi' inconvenienti, ed insausti successi.

Protesto finalmente di tener lungi da questo mio

proponimento l'efaminare di nuovo tutto quello, che è flato decifo; non addurrò un'altra volta i fondamenti, fopra de' quali è flabilito il Decreto della Satua Sede; ne poeterò in oltre le prove di tutte le verità, che ivi il trovano definite. Giacchè la Chiefa ha parlato, fon Oracoli le parole, a cui firifonde col venetare, e taccer; e fe ggi Autori delle Rifellioni banno avuta la folita lor feconda intenzione d'impegnarei a quello nuovo efame, non afpettino da noi altra rifpofla, fe non quella di Santo Agoltino:

18. 10 de quantum di nui examini perimer: nifi ne proles tame de has re fententama cum pace fequamini. Quod fi nolurità, a tuttulinata, de infolio i impictatine coltri.

II. Comincio dunque e dico per quello, che im dei foritto è apparente, rispetto a' Lettori i cioè per la pretca dichiarazione dell' Imperator della Cina a fayore de Gesuiti, così replicatamente decantata da es-

beamini-

fi loro, che appena vi fono due Rificsioni dove non nift. 2. la mettino in campo; effendo quelto tutto il gran fon-4-5-7damento & il più Ordinario, su cui stabiliscono le 1, 12. tante ridicole efagerazioni; quafi che il Papa col fuo Legato avelle fatti i Cineli Idolatri anche a loro dispetto., e non oftante la dichiarazione de' loro legitimi ; fentimenti publicata dal loro fourano.

Qui prima di esaminare che cosa sia la sudetta dichiarazione Imperiales, e di mettere fotto l'occhio del Mondo l'infigne inganno, che a questo proposito fute fluto per gabbare , fe veniva loro ben fatto , la Santa. Sede Apostolica; stimo mólto in acconcio l'avvisare che non dourebbe farsi conto alcuno di questa pretela dichiarazione, quantunque da quell' Imperatore Gentile fosse stato dichiarato, e deciso quel tanto, che at if the planform? allow the ..

viene supposto.

Se a questo Scrittore dobbiamo dar fede , l'Imperator della Cina ba dichiarato, che quelli suoi Riti sieno puramente civili : Così scrive nella seconda Riflessione. Ha risposto di suo pagno con suo Decreto Imperigle , che le cerimonie controverse sono veramente politiche, ed ba appropata le loro intenzioni : così la discorre nella duodecima, Ecco dunque i due gran punti di quelta famosa dichiarazione : Primo che i Riti e cerimonie, con cui onorano i Cinefi, i loro Antenati defenti, ed il loro Filosofo Confusio, sono semplicemente civili, e politiche: secondo che i Cinesi non hanno altra intenzione in eleminadato, che di onorare civilmente e politicamente i loro morti.

Quanto al primo Chi mai può credere che un Idolatra qual' è veramente l'Imperatore della Cina, dia un Gentile , com' effi loro il confessano , possa decidere quello punto, e che i Cristiani Cattolici abbiano da venerare un tal Giudizio? Può ben sì quell'Imratore dichiarare ciò ch'è di fatto nella controversia intorno alle cerimonie cinefi; può dire, che i fuoi Pa-

#### 80 OD HE ELS ALC

poli fanno tali offerte, e quelle lor cerimonie, per far onore agli Avi defonti, ed al loro Confusio; che a ciò si dispengono co'l digiuno, e con la continenza conjugale per molti giorni; che pruovano le qualità delle vittime da offerirfi, con infonder lor prima nelle orecchie del vino caldo; che dicono tali, e tante orazioni, ò fieno preci: Tutto quelto, acconfente, può dichiarare l'Imperatore perche questi fon fatti, de' quali non può alcuno averne maggior notizia de' Letterati Cinefi, e dell' Imperatore lor Capo. Mà non può già egli dichiarare, ne decidere, fe tutte quelle cose, che da essi loro vengono pratticate, sieno folamente civili, e politiche, e non arrivino alla qualità di culto religiofo; poiche questo è un Dogma, di cui non fi può far certo giudizio, fe non co'l lume della Theologia più fana.

·Quanto al fecondo punto, il quale ha qualche cofa'di più apparente, e fopra di cui l'Autore delle Riflessioni più volte si fonda, io dico: supposto effer vero che quell'Imperatore Gentile possa dichiarare qual fia fopra di quelto l'intenzione de Cinefi. e che veramente non abbiano altro fine in tutto quello, che viene da lor pratticato, se non d'onorare civilmente e politicamente i loro Antenati defonti; non fapendo alcuno meglio la loro intenzione ch'egli medefimo; Per quelto non può già Egli mai giudicare se quella intenzione non fra veramente erronea, e fe i Cinefirmon pallino di fatto i limiti del culto civile, benche non abbiano intenzione d'oterepaffarli; mentre diciò non fi può far giudizio, fe non colle regole della Fede, e co'l Teologico fondamento: Siccome un' Mercadante che fa un contratto può benfi dichiarare e protestare che in facendolo non abbia intenzione di comettere un usura , mà non può già da fe giudicare, e decidere assolutamente da Dottore, e Teologo, the la fuz intenzione hop fin erronea ? effendo"

ciò appartenente al Dogma : anzi, accade bene spesso che si cometta usura, quantunque non s'abbia intenzione di commetterla: e ne dà la ragione Santa Agostino : ancorche non vi sia, dice egli, alcun peccato attuale, che non sia volontario, non è però di necessità che chiunque pecca voglia expressamente peccare, ma bafta che volontariamente commetta quell' atto, il quale in fe stello è peccato: Peccatum fine veluntate effe non poteft ; fed voluntate falli , non volunta- tib. :: te peccati.

Ed in fatti s' egli è vero ( come nel processo di cap. 15. questa causa è stato provato, tanto da Rituali Cinefi , quanto dalle testimonianze di moltissimi scrittori Gesuiti) che i Cinesi nelle loro cerimonie dimandano, e sperano di ricevere da' loro Antenati Desonti, e dal loro Maestro Confusio, ò almeno per mezzo d'essi beni temporali, Ingrandimenti di Fortuna, abbondanti raccolte, numerofa prole, acutezza d'ingegno, lunga vita, e cose fimili; al certo non si deve far capo alcuno della decantata dichiarazione, che tutti i loro Imperatori potessero fare, che non abbiano intenzione di passare in ciò i limiti del culto civile, e politico, ne di riconoscere alcuna virtù sourana, ò divina ne'loro Antenati, e nel loro Maestro; imperocche una tale dichiarazione farebbe contraria al fatto; e ciò che si potrebbe dire di rispettoso, e difcreto per iscusa di quei Monarchi, sarebbe, che se non mentiscono, quando dicono che mento quella intenzione, fono almeno in errore, non conofcendo i limiti del culto civile, e politico, qual di fatto oltrepassano, abbenche non credano oltrepassarlo. Di tutto ciò ne di la ragione il Dottor Angelico con tutti i Theologi infegnando che la Preghiera è un atto proprio della virtà della Religione; ne si può sperar di ricevere da Confusio, ò da Progenitori defonti, ò pure per mezzo loro, tutti quei beni temporali , ne

#### DIFESIA

chiederli, senza riconoscere in estiloro quella virtà sourana, e divina, da cui discendono, e che sela li

può concedere.

· Parimente se devesi prestar sede a' Rituali medemi de Cincli, e agli attestati di moltissimi scrittori della Compagnia, i quali afferiscono, che là si onorano gli Antenati, e Confusio con sagrifici, con uccisioni d'animali, con oblazioni, ed eflusioni del loro sangue, con abbruggiamenti d'incenfo, e d'altre cose di. prezzo, in tempi a ciò specialmente consagrati i non si devono punto confiderare, e a nulla vagliono tutti gli editti degl' Imperatori Cinefi, e tutte le protestazioni de' Mandarini e Letterati della Cina, quand' anche dichiaraffero, che non fieno queste cerimonie, fe non dimoftrazioni d' onore puramente civile, e che nonabbiano altra intenzione, che di onorare politicamente. e civilmente i loro Antichi, ed il loro Maestro; mentre cadono in ciò nell'errore: Ecco il perche. Avendo già stabilite il Signore Iddio tutte quelle cose come cerimonie di Religione, primieramente nella Lagge di Natura per fegreta inspirazione fatta alli primi Patriarchi del Mondo, come offervano i Santi Padri; indi nella Legge di Mosè con un comando espresfo intimato a quel Santo Legislatore; ed avendo comandato agli Uomini di riconoscere la sua sourana Maestà con questi atti, e segni esteriori; non v'ha più veruna autorità umana, che polla per così direprofanare quei Riti , e quelle cerimonie , le quali per divina institutione fon religiofe; e facre, co'l renderle. · puramente civili, e politiche.

Che giova dunque a questo vano Scrittore l'esclamar milie volte; che l'Imperatore ba dichiarata, anti-approvata l'intenzione da Cinesti e che quei Popoli nonihanno altro sine che di onorare civilmente e politicamente i doro morti è Quantunque soste anche vero (secome proverò sò è fassissimo) li Cinesi non sagre che

#### DEL GIUDIZIO: rebbero per questo innocenti , e liberi dall' Ido-

latria.

vione fiat.

Diffingue a questo proposito tutta la Dottrina Teologica due intenzioni: l'una diretta, e formale chiamata Intentio operantis, & offerentis: l'altra per così dire materiale, qual confifte nella qualità medema delle azioni, ed oblazioni chiamata per ciò Intentio operis, & oblationis. Ora qualunque fia ne' Cinefi la intenzione degli operanti, ed'offerenti, e qualunque dichiarazione ne facciano i loro Imperatori, Mandarini , e Letterati ; resta però immutabile l'intenzione dell' opere , e dell' oblazioni : perche ferbano ilprimo fignificato, che fortirono dalla inflituzione di Dio; niente si muta la natura delle preghiere da essa loro offerite, per conseguire beni temporali per mezzo delli Antenati, e di Confusio. Se si trattalle qui di azioni, che fossero totalmente indifferenti al religioso, e civile, al divino, ed umano, potrebbero dall' intenzione degli operanti argomentare un tale determinato fine, cioè di culto civile, e politico; ma pltre le orazioni, le quali da fe medefime fono atti di Religione, quelle cerimonie, ed offerte colle quali vengeno da Cinesi onorati i loro progenitori defunti, e Confusio, surono sin dal principio del Mondo determinate da Dio a fignificare culto divino. Dal che conchiudo, che qualfivoglia intenzione abbiano i Cinefi, non pollano fenza peccaro d'Idolatria efercitarle per onotare civilmente quantivogila Creatura. Così determina, così conchiude il più famoso Teolo-20 della Compagnia Francesco Suarez: In his signis ex- 3.9. Q. ternis potissimum attendenda est prater intentionem inter- 20.4.1. nam , publica dispositio. Nam fi bac figna sufficienti au- & 2. Storitate . & poteffate ad fignificandum Deum , Grultum difp. 522 ojus funt impofita, folim ad divinum caltum ufurpari pof- 1. funt ; & fi creaturis communicetar talis cultus, erit Idololatria , faltem exterior , fi non ex animo atque ex fatsa extimas

diretta, e formale di riconoscere in una Creatura qualche virtù fourana, e divina, per effer colpevole d'Idolatria, conforme lo suppone perpetuamente lo Arenitoso Autore delle Rifleffioni, niuno de' Criftiani caduto nelle persecuzioni, sarebbe stato tenuto per Idolatra, profumando gl'Idoli coll'incenso, perche in verità non aveano intenzione diretta, e formale di riconoscere in essi qualche virtù divina, e sourana; la maggior parte de Filosofi , e falsi sapienti del pagamesimo non farebbero stati Idolatri; essendo molto ben persuasi, che ne Giove, ne Bacco, ne Esculapio. ne tanti altri erano vere divinità; anzi confessavano . e dichiaravano apertamente (il che è notabilissimo in questo proposito) che tutte quelle cerimonie del Gentilesimo non erano se non usanze civili , e non atti di Religione. Cosi dichiarò Seneca, il quale riferito da In. 1. de Santo Agostino diceva a faccia scoperta parlando di

Cio. Dei tutte quelle cerimonie dal Paganessmo: Hee omnia ser
nabit Sapiens tanquam legibus susta, non tanquam Dits
grate. Omem issan ignobilium Deceyum surbam, quam longo evo longa superstitio congessis,
see advantas, ut meminerimus, cultum eius magis ad
morem, quam ad rem perimere. Così partimente protesto Cicerone al dir di Latanzio: Intelligebat falsaesse
testo Augusta advarant; sit eamen non esse silla vulgo difminim putanda, ne suscepta publice Resisiones discuszato talle
minim putanda, ne suscepta publice Resisiones discuszato talle

picas. priames. Siche riduce sano al punto di Politica uttepis ta la Religione, che professivano efternamente; e miente di meno sono tenuti per Idolatri, abbenche non
ossi razi conssituati per Idolatri, abbenche non
ossi razi conssituati questi Riti, che per motivo politieo: anzi conssituati questi Riti, che per motivo politieo: anzi conssituati questi puesto il loro errore;
che non credeano di commettere Idolatria, perche
sutto ciò faceano a solo motivo di politica cerimonia.
Ecco l'autorità del sopracitato Teologo della Compugnia: h bes multi ridentu cresse, que qua parazinia.

hunc

banc modum Idololatria (nempê fine affettu colendi Creataram, ut Deum, fed folum exhibendi figuum externum
advationis foli Dot debita) prayum eff, quando fit of fit, zedcivilem caufam. Del che ne rende ragione in altro a.m.s.
luogo: Sicut duobus modis poetfi quis wrbo proferre
mendacium, felicet wel putans fe dicere verum, vel volendo loqui contra mentem; ita duobus modis poetfi quis n'i
velle exhibere divinum homorem ei qui none ell verus Deus:
primo deceptus falla opinione divinitatis in illo cogitata:
freundo fine tati opinione, per adulationem, vel diabolicum timorem, (ecco i motivi politici) volens advare
es figuum fallam excelleusia exhibere; et utraque est llolodatria.

Adunque con qual' ardire fi pretende ancora di giustificare le Idolatrie Cinesi sul frivolo pretesto d'una intenzione lodevole, e d'un fine puramente civile, e politico? In darno, e non fenza temerarità fi mette in dubbio, se possa il Papa definire che la intenzione de' Ci-Rift.5! nesi nelle controverse lor cerimonie sia rea d' Idolatria; mentre fenz' anche l'intenzione di effere Idolatra, anzi con aver solo un fine puramente politico, si può commettere l'Idolatria, offerendo ad una pura creatura quel culto, che al folo vero Dio giustamente si deve. Come ancora potrà non quietara l'agitato Scrittore? Dirà forfe, che questo ragionamento prova al più, che i culti folenni offerti, e che tuttavia s' offeriscono da' Cinesi a Confusio, principalmente nelli due equinozi dell'anno; fempre però proibiti da' Padri zelanti della Compagnia, sieno illeciti; perchevi fanno delle preghiere, ed invocazioni, d'immollamenzi d'animali con offerte del loro fangue, effusioni de liquori con fagrificj; cose tutte, che d per natura, d per divina instituzione sono atti di culto religioso, e divino: ma non praova, che i culti meno folenni, ne quali vi fi fanno folamente alcune profonde inclinazioni . e certi profumi d'incensi , e d'altri aromi , sieno illeciti, e superstiziosi, mentre queste cose non sono stabilite per instituzione divina a riconoscere l'aunorità sourana di Dio.

Oui faccio forza a me stesso nel lasciare di mettere all'esame, se veramente li Gesuiti non abbiano mai permesso a' loro Neofiti di assistere, ed anche amministrare ne'culti solenni di Consulio , essendovi in ciò non pochi, e molto forti argomenti in contrario: dico folo, che se l'Autore di queste Riffessioni avesse qualche barlume di Teologia, dovrebbe sapere, che posto venga provato, che li Cinesi onorino in alcuna stagione dell'Anno i loro Antenati, e Confusio di culto religiofo: dato fia in chiaro che venga quelto Filosofo venerato da loro come un fanto, anzi come il più grande di tutti i fanti, e come una specie di Nume in tempi specialmente confagrati alla di lui memoria, (come già s'è provato nel decorfo della caufa) fiegue necessariamente, che ogni altro culto meno folenne, che se li renda in altre congiunture, è riputato religiofo. Acconfente espressamente a questo principio il Gesuita Autore del Libricciuolo intitolato: Lettere ad un' Abbate di qualità, ove dice nella pagina 122. che le Confusio è rimirato come Idolo : elece-. r monie degli Equinozi sono Idolatrie, non può chiamarsa in dubbio, che il rimanente del suo culto sia parimenti Superstizioso: Ed il Signor Sardini Avocato de Gesuiti in questa causa nel suo 4 Memoriale presentato alla Sacra Congregatione fol. 4 confessa, the se Confusio nella Cina e tenuto in conto di Nume y eindubirato, che non è lecito di fareli alcun culto, alcuni onore, e non fi può senzasacritegio piegare ne pur leggermente il capo apanti il suo Nome. La ragione è chiarissima, perche ogni atto di culto offerito in onore di un falso nume è Ido-The de latria; così Tertulliano la fente. Si coli bonor eft . fine:

11b. de latria, così Tertulliano la fente. Si coli bonor est, sine:
Listal. dubio Idali bonor Idololatria est. Esiccome nella Chiesa
e 13- Cattolica una semplice riverenza; un'inchino di capo
fatto:

#### DEL GIUDIZIA

satto alla Vergine nostra bignora, à pure ad altro Santo è un atto di culto Religioso, (quarunque la femplice riverenza, e quell'inchino steno per se stefis indifferenti ad estra atti religioso, à civili) poicche per altro onoriamo nella Chiesa la Madonna, ed i Santi d'un culto religioso: così parimente in una setta, dove una Creatura viene tanto riverita come una specie di Nume, ogni menomo culto, che se il offerifica, à riputato religioso, ed in consequenza facrilego; avvegnache l'accessorio segue la natura, e la condizione del principale.

III. Tutto questo, che sino adesso ho dedotto, prova evidentemente, che non doverebbes sar conto alzuno di quella pretesa dichiarazione dell' Imperator
della Cina, ancorche avesse dichiarato, e deciso ciò
che ne viene supposso. Ma cosa sarà, se di presente
sarò vedere, che questa sa una pura chimera mascherata da Verità dall'artificio di quei buoni Padri? Se
sarò soccare con mani quel' missero d'iniquità, di cui
dovrebbono aver vergogone, in richiamandolo allamemoria, dopo che quelli, che se ne sono servizione
gannare la Santa Sede, sono stati convinti di falsità,
e surberia? Bissopa siaro, mentre a ciò siamo forzatà. Così non si serviziono più di questo sintassa, per
metter paura maggiormente ne s'emplici, e per render
vano, se sossi possibile il giudizio di Santa Chiesa.

Sappiali dunque in primo luogo, che quae saichier cati decanesa dell'ampretato della Cina, non è un editto, nè un decreto, come questo s'eritore lo chiama nella duodecima Rissossimo per dar'il maggiore autorità: Anzi non è una dichiarazione de' sentimenti, e della dottrina de' Cinesi fatta, ed esta dell'ampretatore medemo. Ella è veramente una s'spossizione, che li Gesuiti di Pekino estesso già sino aell'amo 1700, per esser poi presentata a Sua Macsià, accitò si aggnassi dei leggeria, e dicitarare, se veramente jet

DIFESA

erano ben esposti i sentimenti della Nazione, sopra

vari punti trà Missionari controversi.

In fecondo luogo quella esposizione su prima scritta in lingua Cinese dalli Gesuiti: ma due Mandarini Ateisti politici, delli quali si servirono per presentarla all' Imperatore già detto, la trasportarono in lingua Tartara; e così realmente fu presentata da effi loco a Sua Maeftà.

Terzo; dopo letta dall'Imperatore, non rispose egli distintamente a ciaschedun' articolo in particolare; ma dise in generale (come riferiscono i Gesuiti medemi ) che quanto contiensi in questo scritto, tutto fa Rella ottimamente, e s' accorda con la gran Dottrina (cioè con quella del loro Maestro Confusio; ) questa è legge co-

al Pa- mune a tutto il Mondo l'onorare il Cielo, i Padroni, i Parenti, i Maestri, e gli Antenati: Ciò che sta inscrito in quefto scritto è verissimo , ne bà bisogno di effere in al-Decemb, 1700. cuna cofa corretto.

Quarto; quella risposta dell' Imperatore non su data in scritto (conforme lo dice l' Autore delle Riflessioni) ma folamente in voce; e fu dipoi riferita alli Ge-140 fuiti da quelli due Mandarini Ateifti, che presentorono la sudetta scrittura.

Quinto: li Qesuiti secero indi mettere in carta la detta risposta, com'era stata loro significata, ed attestarono di sotto, che così l'aveano da due Manda-

gini ricevuta.

Selto; quella risposta dell'Imperatore non su mai pubblicata nella Cina; come hanno detto più volte i Gefuiti, e l'hanno scritto replicatamente in Europa; mà fu posta solamente da un Gazzettante ne' publici foglierri : il che, non è il modo di publicare gli editei, e dichiarazioni de Sourani.

Settimo, & ultimo; li Gesuiti trasportarono, due giorni dopo, in latino la loro dichiarazione, e la risposta dell' Imperatore; e così raggirata in tante gui-

# DELA CIUBILZEO.

Già da queste circonffanze, e tutte confiderabili, ciascuno può" ben vedere qual' impressione possa mar fare quella falfa ferittura. Se l'Imperatore avelle egl? metlemo eftera la dithiatazione de fentimenti della fua fetta, vi farebbe anche lupgo per credere, che il tutto folle esposto con intiera fincerità. Ma quelli, the l'Hanno formata forio Uomini; che aveano due fini, l'uno di carpire l'approvazione di quell' Imperafore Gentile ? l' altro di renderla ben accetta al Vicarro di Cristo. Chi dumque può non sospettare, che fall foggetti verfatiffimi nelle dopprezze, e gran Maeftri in ogn'arte, non abbiano ufate nella loro efpofizione dell'espressione ambigue, ed equivoche; perche th un fenio reftino approvate nella Cina, come conformi alla Dottrina di Confusio, e hell'altro non fieno rigettate in Roma come contrarie alla legge di Crifto? Di più, chi può effer certo, che quelli due Mandaritii Atellii abbiano fedelmente trasportato l'orla ginale Cincle in Tartaro? Che non abbiano alterate le maniere d'esprimere, per far più agevolmente aggradire quello feritto all'Imperatore , e ftiracchiando lo dolcemente con geniale interpretazione, ridurfo al proprio fenfo degli Ateiftl della Nazione? Chi pud afficuratif , che quei Mandarini poffano aver fiferito parola per parola la rifpolta data in Voce dall Impe fatore 's'e the non y abbland aggonita, "o levata hon che una parola, ma ne meno una lettera? Clie le cià folle, bafterebbe per alterar tutto il fenfo. Che no stati di si gran sedeltà Comini di si poca fede? H blire chi pud flar fenza dubbio, the fimperatore, il quale non ha rifosto che in generale, come se del-to; abbia fatta um grave, è maiora ciflettione lope titte le parote de ciatchim articole on delle trusti mol-

cre:

creder con pace, she dalli Geluiti, quali fecero fiendere in una carta la rifipolta precifa, e verbale dell'Imperatore, facendo esti foli fedo, che loro sia stata così riferita, non sia pur anche rimalla da loro medemi alterata in qualche parte? Chi lo può credere, se non chi riceve à occhi chiusi tutto sià gli vien presentato da Gesuiti?

Ora chiunque non vede il perverso arteficio in quella loro condotta, fi può ben dire gran cieco. E quale necessità v'era mai, che quei buoni Padri si fervissero di due Mandarini, e di tal professione, per far prefentare la loro scrittura all' Imperatore, affinche dasfe le risposte ; mentre si gloriane con tanta ostentazione d'aver fempre, l'adito aperto, e goder eutra la confidenza apprello fua Maesta, dore gl'altri Missionari, che attendono alla coltura de più baffi, e più poveri non ponno vantar quest'onore? Qual' uopo faceva il tradurre in Tartaro lo feritto, che fu già estefo da effi loro in Cinefe, quando intende l'Imperatore egualmente amendue quelle lingue? O pure se per avventura vi folle costume, che tutte le scritture debbano effere prefentate a sua Maestà in lingua Tartara, a che servirsi in questa traduzione sosì importance di due Ateisti ; mentre il Padre Gerbillon, & il Padre Grimaldi fono prattici di quel linguaggio?

Non v ha dunque niente di più mostruolo, e di più incapace a fur fede, "i d'una tale dichiarazione così altumente replicata in ogni momento; non effendo fabilita; che fui credito di due perfetti Ateilli; e delli buoni Geluiti di Pekino, i quali fanno le ve-

ci di testimoni nella propria lor causa.

IV. Ma, sù via concediamo loro per gratia tutto quello, che vogliono, e, supponiamo, contr'ogni apparenza, ò ragiqoe, che i Mandarini prescetti, e il Sciuiti di Pekino sieno stati intutto fedeli. Chi non restarà maravigliano in udire, che i Gesuiti seno stati

COU-

convinti di mille faifità, e di moltifime alterazioni nella traduzione latina, che già fecero della ioro esporizione, per inviaria alla santa Sede Apollolica? Si è pur fatto vedere, che nell'originale Cinese già prima ordito per carpirel'approvazione dell'imperaziore, par l'uvano veramente secondo i principi della dottrinà Cinese, ed esponevano i sentimenti della setta de Letrata come sono di fatto, tioò pieni di superfizione e d'Idolatriai pel tontrario nella tra duzione latina già inviata, e pubblicata in Roma sanno parlare i Cinesi da Crissiani. Sicchè tancè lontano, che quella esposizione approvata dall'Imperatore favorisca in qualche modo quei degni Padri, che amai gli convince di un persidissimo infingimento.

Bath dare un occhiata alle offernazioni già fatte per ordine di Sua Santità da Monfignor Vefcoro di Rofalia verfatifimo nella lingua Cinefe; & in particolare fermarfi alquanto fopra quella dichiarazione delli Padri Gefutti, a render qualunque appieno convinto di quanto afferifo. Per altro non dovendo io trattare più diffusimente quelle matérie, che fono già dalla Santa Sed decife, mi contentiro folo di mettere fotto gli occhi del faggio Lettore afcune cofe di maggior apparenza, e quella fpecialmente, fu cui fi moda l'Autore delle Riffessia, per giultificare i fenti-

menti de'Cineli.

Attendati beme alla maniera; con cui pariano i Getuiti di Pekino nella loro versione latina, intorno al
punto del culto, che quei Popoli readono al Cielo,
Quodi Rius; quibus Celum coltur, exissimanus, bie
facrificari Cali, Terra, versum omnium Austori, ac
Domino; non verò ocitoli, fulto, e save Calo. Certamente se così soste, e se l'Imperatore avelle sottoferitte a vonne di vinti i suoi, una tale dichiarazione;
ingiustamente venirebbero i Cinesi accusati d'Idolatria
in quel punto preciso; e non averebbe torto l'Autorie
Calonia del control del control del control recontrol del control del

(D. F. F. F. F. S. A. 1.5 (I furfactor in the late character of th

Idolatria di quei Popoli. E per ciò ben intendere convien sapere, che li, Cineli distinguono nel Cielo materiale, come anche in tutte l'altre cose, due specie di materia; una più denfa, groffa, e piu fensibile egli occhi nostri i l'altra fottile, pura, e vivace chiamata da elli loro KANG-TI LI , e TAI KIE' , qual' è il principio , e l'origine del moto, la prima radice di tutte le influenze, e la virrà dominante, che influisce sopra tutte le cose di quello Mondo. Così adorano elli di fasto quelta, feconda materia, non già la prima. Ora'l Testo Cinese della dichiarazione del Gesuiti esprime manifestamente l'errore di quei Popoli, ed è diversissimo dalla versione latina, che pure al primo aspetto era parsa, Cattolica: Quod Spellat Ritum KIAO TIEN dillum non fit illud facrificium Calo ceruleo , & figura fenfibilis ; fed faerificium fit Cali , Terra , rerumque omnium radici , vi dominanti: cioè a quella virtà, che domina nel Ciclo. Così fignificano quelle quatro parole Cinefi KEN, IVEN, CHU', CHAI: conforme lo prova il Vescovo fopracitato co' loro Libri autorevoli, con quelli, che l'Imperatore ha compolti, e con le forti testimonianze delli Gesuiti RICCI, MARTINIO, e COU-PLET, Non e dunque da maravigliarfi, fe l'Imperatore medemo polla aver approvata quella espressione Cinese; V' ha ben ragione di che stupirsi, che i buoni Padri della Compagnia l'abbiano così apertamente corrotta nella versione latina da loro inviata in quel modo alla Santa Sede Apostolica, Non dico plu oltre, avendo già detto abbaltanza in cià, che

110.47

in the family

# DELAGIUDIZIO. 27 tocca il punto del culto, che li Cinefi rendono al Cielo.

Ora passando a quello, che rendon esti a Confusio. è già noto al Mondo tutto, che la difficoltà maggiore confifte in fapere, se li Cinesi dimandano a lui qualche cosa, e se sperano di conseguire da lui, ò per, mezzo di lui alcun bene temporale: Perche s'ella è così, niente 6 può dubitare, che non riconoscano in esso unpotere sovrano, e che il culto non sia Religioso; attetoche la preghiera è il vero, e proprio atto di Religione. Ecco qui la maniera, con cui parlano i Gefuiti sopra di questo nella versione latina della loro dia chiarazione: Nos subditi vestra Majestatis putamus venerationem exhiberi Confusio tanquam Magistro, non autem ab illo postulari felicitatem, bonum ingenium, aut prefelluras ejus ope obtinendas. Questo è chiaro; mulla (dicon' effi ) dimandasi a Consusio, non essendo limitata l'espressione. Mà nell'originale Cinese la propofizione è benissimo limitata ad una cerimonia particolare cjoè a quel saluto, à riverenza da' Cinesi chiamata PAI, nella quale non viene dimandata alcuna cofa a Confusio, benche nell'altre cerimonie a Lui se ne chiedano molre: e così parla precisamente senza mutazio-, ne ne pur d'una lettera il Testo Cinese. Nos pro modulo nostro censemus Salutationem PAI Confusio fieri, ut honoretur tamquam omnium Magistrorum prototypus, non ut bona Ingenij perspicacia , prafectura petantur. Ella è cosa certa, che nulla devesi dimandare a Confusio nella falutazione detta PAI; non esfendo questa che una semplice prostrazione, che si fa senza dire veru-22 parola. Ma quante altre cerimonie vi fono prescritte ne'loro Rituali, onde recitano bene spesso delle intiere orazioni, e dimandano molte cose concernenti a questa vita temporale? Questa è dunque una infigne falsità, non diffimile a quella d'un traduttore, il quale trasportando in Italiano queste parole di San Temafo .

#### 22 DIFESA

mialo, Fideles nibil a Deo petunt in Symbolo, il che è veriffimo, fi pigliaffe l'arbitrio di levare quella refereizione in Symbolo, farebbe dire affolutamente a quel Santo Dottore che i fedeli niente chiedono a Dio. E dunque veriffimo, che i Cinefi nulla dimandano a Coniafio in quel faluto particolare chiamato PAI, come dice il Teflo Cinefe della dichiarzione; ma è faififimo, che affolutamente non chiedano a lui cofa alcuna in qualunque altra lor cerimonia, come dice la verfione latina.

· Quanto poi al culto, che li Cinesi rendono a'loro Antenati, ogn' un ben vede, che il punto principale consiste in sapere, se quelle, che loro si offerisce tre ò quattro volte per ciascun' anno sia veramente sagrificio, è vero femplice oblazione. Ecco dunque come li Gesuiti parlano sopra di ciò nella predetta verfione latina : Arbitramur fieri oblationes Defunctis Majoribus , folumodo ad prodendum erga illos amoris , ac defidetij affettam. Al primo aspetto rassembra ciò ragionevole, servendosi essi accortamente della parola oblazione; ma tutto il contrario fla fisionell'originale Cinele, di cui fono quelle le precise parole : Ritus facrificandi Progenitoribus, eritur ex ameris affellu erga Progenitores. Veggali adello se sieno semplici oblazioni, d veri fagrificj? Riens faerlficandi. E quantunque i Cinefi non avelsero altra intenzione, che di manifestare la foro filiale venerazione; per questo non fi può dire, che non sieno ancora Idolatri: attesoche il fagrificio è destinato da Dio per riconoscere la di hii fouranz Maestà; non già per dimostrare la venesazione . e l'affetto, che ciascun deve a Progenitori defonri-

E qui torna in propolito anche quello, che riguarda le tabelle, cultodite da Cineli è in certe cappellette à quelto fine fabricate, è nelle lor case private in memoria degl' Antenati sepolti. Restringes sutta la diffi-

difficoltà nel saper bene, se li Cinesi credano veramente, che l'Anime di quei morti vi risiedano, e si trovino presenti nel tempo, in cui vi rendono i loro culti, d'una presenza reale, benche invisibile; ò pure se quelle tabelle servono loro solamente di semplice rappresentanza, per conservarne la memoria. Il mode. co'l quale i Padri Geluiti ne parlano con la rinomata versione latina, al certo non patisce difficoltà veruna. Arbitramur illam tabellam , que Avis , & Propinquis erigitur, non usurpari, quod putent corum Animas in illis residere, sed solum ut illos representent, quasi ibi adesfent. Ma l'originale Cinese ne patisce di molta, essendo queste le sue precise parole: Licet erigantur Progenisorum sabella, non eft, quali Progenisorum Anima ibi eftent , ( prælentia scilicet visibili ) sed solum Filij, & Nepotes excitantur ad gratias pro beneficio originis dinturnas agendas. Essendo che Monsignore di Rofalia fa vedere, che quelle parole Cinesi IN CHAI, le quali corrispondono alle latine, Quasi adessent, s'intendono folamente, secondo la Dottrina de Cinesi. per la fola presenza visibile : Sicche quella dichiarazione punto non esclude nel suo originale la presenza reale dell' Anime nelle tabelle secondo la loro idea ... ma folamente la presenza visibile.

Così tutto il reflante di quella dichiarazione è della medema orditura. L'originale dice il vero (econdo i principi della Filosofia di Confusio, e per santo può efisere ltato agerole il cargire l'approvazione dell' Imperatore: mà la versione è falsissima, e se parlare da Cristiani que d' Idolatri, per ingannare (come ho già detto) se soise stato loro possibile, la Santa Sede.

Apostolica, a cui, fu invista.

Chi dunque non resterà suor di modo sendalizzato della poca prudenza, e molta ignoranza dell'Augor delle le Rifessioni, il quale ha preto per suo maggiore aragamento, e scudo più sorte una si fatta approvazione. Empe-

### DEA CIET TO TEGO

Imperiale, replicandola con fasto quasi in ogni facciata , come base principale delle sue velenose declama-

zioni contro il Gludizio di Santa Chiefa!

V. Adesso che parmi ben posta al chiaro d'ogni mente criftiana questa oscura, e pretesa dichiarazione, vi resta il Decreto non men decantato, e' frepitoso rielle Rifleffioni; & è quello di Aleffandro VII. il quale prendesi per iscudo contro il Giudizio di N. S. Clemente XI. e contro il decreto di nuovo uscito dal fuo Legato. Al parere di questo ardito Scrittore ba-

Rift. 4. flava al Regnante Pontefice di confermare la Savia determinazione di quet suo Predecessore : Quel Papa ha permelli come puramente politici quelli riti , che adello ven-

Rift. 8. gono condannati come superstiziosi; questa gran canfa d flata gid una volta giudicata da quel Santo Pontefice. a favore de' Gesuiti : Non si può con piena sieurezzadi' conscienza annullare il Decreto di quel Papa, con farne un altro contradittorio. · In quelta guita fi forprende coninganno la buona credenza de' mal' informati, e che nulla fanno, che cofa fia il decreto di Aleffandro VII. dato nell'anno 1656: 13 6 5 6 650 5 1 1 1 1 19 19 1

\* Leggafi dunque attentamente, e fi vedrà non effer-" vi ne meno una parola intorno a' molti punti effenziali, che nuovamente venivano controverti, e che si trovano al fin decifi nel decreto del Regnante Pontefice; ed in quello del di lui Legato Apoltolico. Nulla fi parla de nomi Europei , per figaificare nella Cina il vero Dio: nulla de nomi Cineli TIEN , XANG TI, TIEN CHU, fopra de quali tanto s'è disputato: stulla della tabella, fu cui viene feritto KING, TIEN. vale a dire . Calam colito: niente delli due fagrifici, ed oblazioni folenni foliti a farfi a Confusio nelli due coninozi: niente della inferizione fulle tavolette de' Progenitori defonti, deve fi legge Thrones, feu fedes foritus, feu duma N. defundi; niente in fomma della Filosofia di Confufio, e del Libro inticolato 18

KING, come dunque può dire con tanta franchezza l' Autore già detto, che averebbe bastato confermare la favia determinazione di quel fanto Pontefice per la decisione de punti, sopra de quali non ha mai parlato? E come può dirfi liberamente, e senza sciocchezza, che abbia egli decisa questa gran causa a savore :

de' Gefuiti, mentre non tocca ne pur di pallaggio i punti principali della maggior controversia?

Parla folamente Aleffandro VII. ful presente proposito, delle cerimonie meno folenni solite a farsi suori delfi due equinozi a Confusio, e in generale sopra il culto degl' Antenati defonti. Mà ne meno in questo può dirfi che fia contrario al Giudizio di nuovo uscito, e che habbia permessi quei Riti come puramente politici, che ora vengono condannati come fua 3 10 , 19 . 15 1

perfizioli.

Affinche sia posta in suce questa verità di tanta importanza fa di meftieri il confiderare, che il decreto ! di Alessandro VII. (o vero a parlare più congruamente ) la risoluzione de Cardinali del Sant' Officio approvata, e confermata da Alessandro VII. altro non. è, che una femplice risposta data all'esposizione, che fect il buon Gefuita Martinio di certi Riti , e cerimonie, con le quali, diceva che li Cinesi onorano Confusio, ed i loro Progenitori defenti; e che questa risposta fia condizionata, cioè supposta la veries delle esposizione i e' di tutto cio che veniva del Gestita rappresentato. Ecco il confronto: Sacra Congregatio, (risposero i Cirdinati) jutta en, que superius propofita funt , cenfuit permittendas Sinenfibus Chriftianis pranominatas ceremonias; quia videtur cultus esse mere civilis , & politicus ...... Sacra Congregatio juxta ea, quie superius proposita sunt, censuit pose tolerari. Sinas conversos adhibere diltas ceremonias erea suos defunctos, etiam cum Gentilibus , fublatis tamen fuperfisiofis. Ora per tutto il corfo di quelta nueva contra-D VCI-

versa, s'è provato, e convinto che la esposizione saca dal nominato Gesuita Martinio sia parte diminuita, e, parte fassa. Dal che ne siegue, che non sono state permesse come civili, e politiche le cerimonie da Ciness veramente pratticate, ma quelle che con fassista.

e con arte sono state dal sopradetto esposte.

Mi, stenderei troppo a lungo, se, volessi addurre di nuovo tutre le prove addotte nel processo di questa cua sa, per convincer di frode l'espositore Martinio; ma non accade il farlo, mentre la causa è giudicata, ed il Legato di Sua Santiat chiaramente s'ha espression on si può più ssuggire il decreto della condanna sul pretessa del decreto d'Assimativo VII, e ciò in virtu dell'indulto concesso d'Assimativo VII, e ciò in virtu dell'indulto concesso di santa sede di poter interpretare, re se spiegare le constituzioni Apoliotiche. Dirò so lo per semplice, e brete notizia di chi è male informata delle: scritture, che i maggiori capi d'infedelata, e d'inganno già sparsi nell'accennata esposizione son diene della conditione della condita conditione della conditione della conditione della conditione d

Primos non dice il Gefuira, che quelle cerimonie da lui sapprefentate peri-prorare Confusso fieno le memo solonai, e che ve ne sieno dell'altre assa più solenni, nelle quali venga da Cinesi onorato d'un culto
certamente religioso, con sagrifici, immollamenti
prosumi, e prephiere il che è un difetto essenzialissimo in questo proposito. El ragione si è (come ho
demo) perche la qualità delle cerimonie meno solonni dipende dalla qualità delle più solenni, e non possono quelle effere solamente civili, e politiche,
quando queste sono veramente religiose e facre.

Secondos espone che le altre cerimonie ustre da! Letterati peronorare Consisio, si facciano in una sala; estanda per altro evidentemente, provato, che sieno, pratticate in un Tempio configrato a questo fol sine, o da Cinesi chianato VPEN MLO, cioè il Tempia,

della fapienza.

Terzo; che in quelle cerimonie non vinterviene alcun Sacerdote; di Minifro della fetta degl' Molarri. Ecco un equivoco. Vero è, che nonv'interviene alcun Sagrificante della fetta chiamata comunemente degl'Idoli; effendo quella in quantità numerofa, e diffinta dalla fetta de' Letterati; ma vi concorrono Sacerdoti, e Minifri di quella, cioè Mandarini, ed altri letterati, i quali fono in un certo fenfo affirme Idolatri, ed Ateifti; Idolatri, mentre adorano il Cielo, gli fpiti della Terra, de' Monti, e de' fiumi; Ateifti, perche fotto il nome di fipriti non intendono fofanze propriamente fipriruali, mà alcune parti più fottili della materia del Cielo, le quali dominano ed influifono in tutte le tose del' Mondo.

Quarto ; afferisce, che li Filosofi si radunano per onorare, e riconoscere il loro Maestro Confusio con Riti civili , e politici di fua institutione , senza spiegare particolarmente quali sieno quei Riti: e di questo ora si disputa, se sieno in fatti di pura civiltà, e politica, come l'espone. E di più, quantunque fosse certo, che di prima loro instituzione fossero stati puramente politici, bisogna vedere se tali sono di presente, che se ne dimanda l'approvazione. Imperocche accade bene spesfo, che un culto dal principio civile anzi piissimo degeneri co'l tempo in superstizioso; come successe nel ferpente di bronzo fatto prima da Mosè per comando di Dio, e poi posto in alto come un fegno di falute pe'l popolo ebreo: ed in fine doppo molti anni ridotto in pezzi per ordine del Santo Re Ezechia perche divenuto oggetto d'Idolatria; e come già parimente s'è veduto nella fetta de' Farifei, prima fanta nella fua origine, e poi ripiena d'errori, e di vizj, tante volte da Gesù Cristo rimproveration

Quinto; che in tali cerimonie i Letterati non offeviscono cosa alcuna a Confusso. Falsità più che aperta; mentre anco nelle cerimonie meno solonni si offericono 28 ) DIFES A

feono erbaggi, e frutti, fenza parlar delle più folettori, in cui fi offeriscono Capre, Cervi, e insin le

teste degl'immondi animali.

Seftos dice, che i Letterati fanno folamentea Confufio, quelle medeme cerimonie, e riverenze, che fi fanno a' Maefri viventi. Un altra bugia; mentre a' Maestri viventi non vengono mai fatte oblazioni, profumi, e prostrazioni profondisme, che arrivino sino a battere con la fronte la terra.

Settimo; che tutte quelle cerimonie, e riverenze si fanno avanti il nome di Confusio; dissimulando, e tacendo non effervi il semplice nome di quel Filosofo scritto in un cartello; ma il nome assieme con altri titoli, i quali scuoprono la falsa estimazione, che li Cinefi hanno di lui, e provano, che non viene solamente da ess onorato in qualità di Maestro, ma come un Santo, anzi come il maggiore di tutti i Santi : Ecco le parole del cartello, ò per dir meglio della tabella fatta ordinariamente di legno di castagno con certe dimensioni superstiziose: THRONUS, SEU SE-DES ANIME SANCTISSIMI ET SUPEREXCELLEN-TISSIMI TROTOMAGISTRI CONFUCII. Veramente degno elogio d'un Uomo, la di cui Dottrina, fecondo il parere anco de' più famoli Geluiti, è un Ateifmo raffinato.

Ottavo; esponendo il culto de Ginesi verso i Ioro Progenitori defontti, attella, che da essi non viene riconoscituta alcuna divinità, e virità spranaturale ne' medessimi: cosa assolutamente sassa, imperocche sperano ottenere da Ioro, ò per mezzo di Ioro beni temporali:
oltra di che ve ne sono molti fatti Numi; e divinizzati da Ioro per imprese, e benemerenze, verso l' Impero, & a questi vi è più d' un Fempio dedicato anche al did oggi.

Nono; da ad intendere, che li Cinefi niente chiedono, e nulla sperano da' Progenitori desonti: il che

mille

mille volte è stato convinto di falfità per le preghiere, e promesse registrate ne Rituali Cinesi; ed anche per testimonianza di molti Missionari antichi della Compagnia, e non accade il replicar d'avantaggio su

questo punto.

Decimo i narrando le cerimonie più folenni folite a farsi tre ò quatro volte per ciascun' anno in onore degli Antenati, passa maliziosamente sotto silenzio quasi tutte le circonstanze, che rendono quelle cerimonie fuperstiziofe : mentre nulla parla delle monete di carta indorate, e inargentate, le quali da' Cinesi si abbruggiano con la falsa credenza, che si mutino nell' altro Mondo in buone monete d'oro, e d'argento, e servano per i bisogni de' loro desonti. Tace, che nella tavoletta, su cui vengono scritti i nomi de Progenitori già morti vi si leggano queste parole Thronus, fen Sedes Anima N. Defuntti, e credano elli ,che ivi discendano quell' Anime in tempo delle oblazioni, e che ivi realmente, benche invisibilmente rissiedano, per ricevere le offerte de' Posteri. Non fa palese, che queste offerte d'animali, e di vivande vengono fatte con vesti specialmente a tal ufficio destinate, con preparazione di molti giorni di digiuno e di continenza conjugale con iscelta determinata de' Ministri; e che finalmente tutta la cerimonia sia terminata con la dichiarazione, che si fa ad alta vote a nome di tutti gli Antenati, e in ricompensa delle offerte già fatte, che goderanno lunga vita, buon numero di Figli, abbondanza di riccolti, ingrandimenti di Fortuna, e beni simili.

Ora mentre così è tanto chiaro come il fole, difcuoprendosi falsifsima, e diminutifsima la esposizione del Gestina Martinio; tanto è vicino al falso, che Alessandro VII. abbia col, suo decreto responsivo approvate le cerimonie, e i Riti. Cinesi; quanto è lontano dal vero-che i Riti, e cerimonie, dal Martinio proposte siene veramente quelle, che da Cinesi ven-

gono in fatti pratticate.

Se pur vi fosse apparente difficoltàr trà il decreto di Alessandro VII. e quello del regnante Pontefice, tutta restringerebbesi nella diversa esposizione de' fatti. Ma in caso di opposizione fra decreti, oltre la legge comme che dices pofferiora derogano prioribus, v'ha un altra norabile', & ellenzialisima differenza trà quelli due Giudizi, la quale da tutto il pelo à quest'ultimo, e toglie ogni pretesto a' contraridi poterlo sfuggire. Sotto Alessandro VII. il Martinio elpose a suo talento la notizia de Riti, che diceva pratticarff nella Cina , per carpire con pace l'approvazione del Papa; non vi fu parte alcuna contraria's niuno fi fece innanzi ad iscuoprire la falsità ; si latciò di far l'efame particolare sopra ciaschedun di quei fatti, per ben difcernere fe follero efrofti finceramente, ò con frode; non fi fece caufa, ne processo su tal affare; ma fulla buona fede, che le cofe fi pratticaffero, come le rappresentava soavemente il buon Gesuita, fu rifposto dalla Congregazione, e dal Papa, che quei Riti, Secundum proposita, li potevano tollerare. Ma in oggi per opra di quei buoni Padri, la fede tien gli occhi aperti': fon rimirate le cofe con tutta l'acurezza dell'attenzione, è a gioria eterna della Sede Apoftolica, è già ffato formato un processo rigorosissimo co'l travaglio di dieci anni e più , nel quale le Parti fono flate udite in contradittorio ; in voce . in iferitto, come a qualunque è norifimo. Non è flata proferita fentenza, fe non Postquam fantlitas sua quiequid in buiufmodi controverfiis Patres Francifcus Noct . & Ga-Spar Coffine Societatis Jefu Procuratores, & Miffionarij Apostolice ejufdem Regni Sinarum , deducere potnerunt , fea POLUERUNT, andiverar ; come dice il decreto. Di più la maggior parte degli clami h e fatta per di-· lucidare la verità d'ogni fatto plopra di cui fono ftaDEL G BUID IZI Q.

te prodotte infinite scritture, risposte, controrispofte , e fino presentati in Congregazione gli steffi Rituali delle cerimonie Cinesi, tradotti in latino per ordine della medema, a mira di vedere le cose tutte come in ispecchio, e nel loro primo Fonte. Finalmente dopo tante, e varie diligenze per intiero iscuoprimento del yero, dopo uscito il decreto del sommo Pontefice , fi è ritardata la pubblicazione del medemo fino che un Legato a latere inviato a posta in quell' Impero, ha presa di nuovo per maggior sicurezza (come ha già fatto) una elatta, congruente, è sincerissima informazione. Non so vedere cosa si possa desiderar d'avantaggio per venire al chiaro de fatti; fe per avventura pon si pretende, che il Papa medemo avelfe colà da portarsi in periona, e the tutta la Congregazione de Cardinali andalle a fare le fue confulte del Sant' Officio in Pekino, per veder meglio con gli occhi propri quel Rito, che da' Cinesi vien pratticato, per onorare Confusio, ed i loro Progenitori de-

VI. Maine meno tutto ciò bastarebbe secondo le belle Riffessioni di quelto Scrittore, Vi faria necelfaria pur anche la dimora di più anni in quel Pacie per apprender bene la lingua de Cinesi, ed aqquistare la vera intelligenza de loro libri. E questo ancor faria poco , perche appoggiato all'autorità dell' Agostiniano Vescovo d'Alcalona egli dice così : La lingua Cinefe è così difficile, e afeura, che per quanto fludio vi ponga un Europeo, fe in effa non fiufi allevato da ceneri anni , e non pi abbia con oftinato fludio di molti luftri , e per pero desideria di conpertire quell' anime, tutta impiegata la forza d'un grand' ingegno, non può giugnere a faperne quanta ne lappia il minimo de' Doctori Cinefi. Grande . anzi malignissima, ed ingannevole esagerazione; mentre da quelta si deduce, che bilogna finalmente ricorrere per necessità al giudizio di quell'ImperatoDISFERS ALLE

ce Gentile. Ma se così è, come dunque vengono tanto esaltati nella Biblioteca degli Scrittori della Compaguia tanti Missionari Gesuiti; come intendentissimi della lingua Cincse, c posti al paragone co primi Letterati di quell' Impero, se nissuono di loro vi e stato allevato da teneri anni, ma sono ivi entrati in esa non
Deco avvanta i

Confesso so di buon grado non aver notizia alcuna di quel linguaggio per giudicir da me stesso de veramente sia tanto difficile, come ora, e tetto di viene da questo, e da motti altri de suoi compagni esige-rato, ò pur dato ad intendere. Nulladimene l'accreditato Dottore Gio: Francesco Gemelli Careri, il qualle le è molto prattico per osperienza di tutto il Revuella gono della Cina, e di la incolurato si quella occasione un intima familiarità co Missonari Geniti, Torive nel suo Giro del Mondo tutto il opposito a ciò che or dipini ge con franca espressione il Autor suddetto: e chi nol crede, si compiaccia di legger si a parte per trovera. Questo per la compagnita di care si compagnita di care si la ligna Cincile al parte de missona sono si care la care di controle di controle di perio del Missona di care si la ligna Cincile al parte de missona si marti, parlando de Gesturi de la più fatte divinte la successione di care della controle di care della di controle di care d

crede, fi compraccia di legger la 4 parte; e troverà queste precise parole. La lingua Cinese al parere de Mistanot fionarj (parlando de Gefuiti ) e la più facile difeitte l' altre, Orientali. Anzi lo prova con ragione, che veramente appaga, e per esperimento, che di fatto con-Se per apprendere (foggiugne egli) una lingua, principalmente fa d'uopo memoria, quella lingua sara più facile, che avera minor copia di parole; perche sempre è ... più agenole ritenerne una picciola quantità, che molte. Ora la lingua Cinefe è composta di fole 320. monufillabe, quando la Greca, e la Latina banno una infinità di pa-role, di tempi differenti, nomi, e persone; adunque ossa deve effere affai più facile. Si aggiugne a ciò; the non fa di mestieri altra memoria che degli accenti, i quali sono come la forma, da cui si distingue la significazione delle parole. Il Popolo però pronuncia bene il tutto con fomma facilità, fenza sapere che cofa fieno suoni ; è accenti , che non fono conofciati , che da' Letterati. Non .. potra

cap. S

petrà di ciò dubbitarsi; quante volte si voglia por mente, che li Padri Missionari, che vanno in Cina, con l'applicazione di due anni, predicano, confessano, e compongono in quella lingua, come se fosse la loro propria, quantunque vadano in quelle parti gia avvanzati in età; onde bamo composti, e stampati moltissimi libri, che sono ammirati, e flimati da' medemi Cinefi. Non credo già. che li Gesuiti ricusino la testimonianza di questo degno Scrittore; non solamente, perche prova assai bene quel, che afferisce, ma eziandio, perche parla secondo le informazioni fincere ricevute da' Missionari della Compagnia; verso de quali professava tanta venerazione, che permetteva al suo servitore Cristiano atti d'Idolatria verso Confusio, quando sentiva, che da quei buoni Padri tanto li veniva permesso. Il caso è troppo bello, che saria quasi colpa il riferirlo fol di pallaggio: Eccolo dunque tratto di pelo dal lib. 2. c. 1. Sul tardi (scrive egli) andai in un gran Palegio appellato scuola, d Accademia di Confusio; entrate nella Sala (così la chiama col linguaggio de' Gesuiti; ma in fatti è realmente un Tempio chiamato da' Cine-& MIAO) une de miei servitori cattolico si pose in ginocchione immanzi al Ritratto, che ivi era del Filosofo : ed apendolo io gravemente ripreso d'un simil atto, che mi sem-. brava Idolatria; mi rispose il meschino, che li Padri Missionari della Compagnia permettevano che ciò si facesse come un atto di venerazione civile: ond io mi tacqui ricordandomi della questione, che per ciò aperano co Vicari Abofolici Francesi.

Pure se per non esser Gesuita il Gemelli, e per non aver fatta lunga dimora nella Cina non puù far sede intorno alla sacilità della lingua Cinese, benche l'abbia provata con la ragione, e coll'esperienza; sarà pientisma autorità il Padre Gabriel Magallians Gesuita Portughese versatissimo in quella lingua, che su per lo spazio di trentasett' anni Missipario nella Cina, e ne dita

#### DIFESA

morò venticinque in Pekino folo, dove morì nell'anno 1677. La lingua Cinefe, egli attesta nella sua Relazione pag. 96. è più facile della Greca, della Latina, e di tutte l'altre d' Europa; e lo prova esso pure colla ragione, e colla sperienza. E certo (siegue) che une il quale studi con applicazione, e buon metodo, può in un' anno molto ben' intendere, e parlare in Idioma Cinefe. Ed in fatti vediamo, che tutti li nostri Padri, che presentemente faticano in questa missione, in capo a due anni Janno così bene questa lingua, che confessano, catechizano, predicano, e compongono con tanta facilità, come se folle la loro lingua naturale: Questo per verità è testimonio più competente del Vescovo d'Ascalona, il quale forse non ha così esagerata la difficoltà di quella lingua, se non , ò perche è entrato in impegno con li nuovi difensori delle superstizioni. Cinesi . à perche ha voluto cosi scusare la poca intelligenza, che tiene di quella lingua, da lui non mai bene imparata. parte per le sue lunghe indisposizioni, e parte per la poca dimora, ch'egli ha fatto nel Regno della Cina-Odafiqui ciò, che notifica di quel Prelato il Vescovo di Rosalia nelle sue osservazioni sopra la pretesa dichiarazione Imperiale. Manila professus Cinam ingrefsus est anno 1681. unde post tres, ant ad summum quatuor annos Romam venit. Anno circiter 1600. in Cinam. reversus est, ibique non plus anno integro mansit, tam. infirma valetudine ob afthma, quo graviter laborabat, ut literas Cinenfes attingere non potuerit. Relittà itaque mifsione Manilam rediit, ubi plures annos, abiecta omni de reditu in Cinam cogitatione, commoratus eft; donec renunciatus ab Apostolica Sede Episcopus, & Propincia Kamgsi Vicarius Apostolicus eò redire Statuit , & exeunte anna 1600. Cantonem appulit. Ex bis jam patet, qualis tuno: esse potuerit Reverendissimi Ascalonensis peritia in lingua, Literifque Sinenfibus, quas fi antea qualitercunque didicerat long a per multos annos desuetudine, oblitus est. Con

Con tuttociò voglio generosamente concedere, che sia questa lingua tanto difficile, quant' essi vanno pubblicando: la possono però imparare i Gesuiti in duein sei, in dieci, in quindeci anni? E perche non la potranno parimente apprendere nel medemo spazio di tempo gli altri Missionari Domenicani, Francescani, Agostiniani, secolari, per poter poi anch'essi prender notizia de' Libri classici della Cina, senza aver bisogno di mendicarne l'intelligenza da' Letterati, da'Mandarini, e dal'Regnante di quell'Impero? Perche? Sono forse intelletti Angelici i soli Gesuiti da Dio creati con parzialità per fargli distinti in qualunque esercizio? Mà se vi vuole (com'essi gridano) tanto tempo per quello studio; io per me credo, che questa specie d'Angioli ne goda poco; ed è molto probabile, che ne abbiano allai più quei Missionari men nominati, i quali tutto l'impiegano nelle facre funzioni del loro Apostolico ministero, di quelli samosi intelligenti di tutte le scienze, i quali ne perdono la mag-Memorie gior parte negli studi delle Matematiche, nelle osler-del P. vazioni astronomiche, ne' Calendari de' giorni lieti, Leconte ed infaulti (applicazioni vietate dalla Chiesa) negl' let. 2.9. prologi, occhialoni, mortari, bombe, cannoni; an-13-Istor. ziche vanno alla Guerra (come attesta il Navarretta Gobiem Arcivescovo di S. Domingo testimonio di vista) non lib. 2. p. già per servire di Sacerdoti, ò Maestri, ma per eser-131. e citar l'ufficio de' Mandarini d'artiglieria. Quest' egli 181. è un oprare per proprio intereffe, non per vantaggio dell'Anime, & un cercare que sua sunt, non que p. 341. Jesu Christi. Iddio Signore loro perdoni, d me gastighi se dico il falso.

Proseguisco ora sul punto. A qual proposito mai esagerar tanto sulla difficoltà di quella lingua? Ecco il disegno: per conchiudere finalmente, che ne il Papa, ne i Cardinali, ne i Consultori, perche non son prattici dell' Idioma Cinese vagliano da loro soli a sar

E 2 giu-

giudizio su questa causa. Or bene. Frà tutti li punti agitati ve n'ha fel'uno, il quale fembra che richieda qualche notizia della lingua a ben giudicarlo; ed e, fe per significare il vero Dio possano li Cinesi Cristiani fervirfi delli nomi TIEN , XANG TI, ò pure debbano chiamarlo TIEN CHU. Dal che siegue la decifione dell'altro punto, se s'abbiano a permettere nelle Chiese le tabelle, su cui viene scritto KING TIEN. Ma nè pure a deliberare su questo, vi si ricerca la cognizione di quella lingua; mentre amendue le parti s' accordano nel fignificato naturale di quelle parole, e confessano con una sol voce, che TIEN propriamente significa il Cielo, XANG TI, il supremo Imperasore, TIEN CHU' il Signore del Cielo, KING TIEN, adorate il Cielo: e folo fi dimanda, fe li nomi di Cielo, e di supremo Imperatore, possano essere adoperati in senso figurate da' Cinesi Cristiani per significare il vero Dio; mentre almeno al presente e da 500, anni fin ora, da' Cinefi Gentili della fetta de' Letterati vengono inteli in fenso proprio, e adorano sotto quei nomi il Cielo materiale, d sia la parte più sottile del medemo, cui danno il titolo di supremo Imperatore, attribuendo al medemo una suprema virtù dominante fopra tutte le cose di questo Mondo, senza riconoscere sopra di lui alcuna sostanza spirituale.

Ora ogn'un vede, che per ciò giudicare non v'ha molta necessità della lingua Cinese, ne ricercasi tanta notizia: In quella guis appunto (fatto il supposto) che un Cattolico Romano, e un Calvinista s'accordassero una volta sopra il senso naturale di queste parole di Cristo QUESTO E IL MIO CORPO, non hanno più bisogno d'aver in prattica la lingua originale de' Vangelisti, per disputare srà d'esti loro, se si debbano intendere in senso proprio, ò putre in senso del controle de la controle del controle de la controle de la controle del controle de la controle del controle del controle de la controle de

figurato.

Senz' aver' io notizia veruna della lingua Cinefe, fem-

brami di ritrovar la quistione decisa dal grande Apologista della Religione Cristiana Latanzio in un caso egualmente simile a quelto. Sotto nome di Giove adoravano i Romani Gentili una falsa divinità ; ficcome fotto il nome di XANG TI, e di TIEN viene adeffo adorato da' Cinesi un falso Nume. Il significato del nome GIOVE può avere un buon fenfo applicabile al vero Dio, mentre se credesi a Cicerone Jopis dictus eft de nat. a juvando, & Jupiter quasi juvans Pater: nel medemo Domum. modo, che i nomi di XANG TI, e di TIEN potrebbero in senso figurato fignificare il vero Dio, essendo egli il supremo Imperatore, e la suprema virtù dominante del Mondo. E pure Latanzio nel libro primo delle sue Instituzioni condanna per sciocco, e per em- cap. 11; pio il capriccio di certi Gentili, i quali convinti finalmente della verità d'un Dio professavano d'adorarlo, con questo però, che andava a lor genio, ò costume il chiamarlo Giove, perche anche il vero Dio giova gli Uomini: Vana persuasio est corum, qui nomen 30vis summo Dee tribuunt ; folent enim quidam errores suos bac excusatione defendere, qui convicti de uno Deo, cum jam negare non possunt , ipsum se colere affirmant : verum boc sibi placere, ut Jupiter nominetur. Quo quid absur-Non imperitus modo, sed etiam impius est, qui nomine Jovis virtutem suprema potestatis imminuit. In ciò non m' inoltro, che non deve effere mio pensiero l'addur prove, e fondamenti per confermare il Giudizio della Santa Sede, dovendo bastare ad ogni buon Fedele, abbia che ella decifo, per restarne convinto; mà folo hò pensato di sar meglio vedere non esfere assolutamente necessaria la notizia della lingua Cinefe, per ben giudicare fulle difficoltà controver-

VII. Vero è, che per far questo, bisogna essere molto ben' informato de' fatti, per poter rettamente giudicare del diritto. Ma qual'e la maggior stravaganza di que-

auelto. Scrittore?.il pretendere alla perfine, che fa d' pope in ciò stare fulla sola relazione de' Gesuiti ; quasichè i rei debbano essere i principali, e i veri complici, testimoni. In sentenza del medemo vano Autore delle Riffessioni, i Gesuiti soli sono i veri Agricoltori di questa vigna; sono essi soli gl' intelligenti della lingua Cinese, soli conoscono le intenzioni di quei Popoli; foli fanno la mente, e i pensieri dell' Imperatore; foli fentono il fervore del zelo di Dio; foli vantano l'intelletto purgato da ogni errore, da ogni emulazione; i Gesuiti soli sono prattici di quel Paese ; sono esti soli i Padri, e Maestri di quei nuovi Cristiani; e per rispetto di tanta virtii; e di tanto merito. da loro foli devono effer prese le dovute, fincer e , e distinte informazioni, Tutti gli altri son Uomini di poco giudizio, e di men prudenza, seminatori di falfità, e di discordie, libellifti, infamatori, sospesti di cattiva, e secreta intelligenza con Eretici, zelanti finti,

e senza carità, serocissimi persecutori della Compagnia,

Biancinisti sopravenuti nel campo già seminato da' Gesui-

ti, Europei :nulla prattici, e tutti ignoranti de' Riti, Rift. 7. e della lingua Cincle; anzi Quello che è in istima del \$11.12 più intelligente di tutti loro , è ftato dichiarato ignorante dall' Imperatore per un decreto. Così parla, e con tal carità un Declamator di Collegio, a cui la passione ha confusa la lingua, & il livore ha offuscata la men-Ma così non parlavano già i fuoi medefimi Confratelli; anzi tutto all'opposto dicevano, esaltando con fomma lode quegli stelli Missionari Francesi, prima che si fossero uniti a' Domenicani, e Francescani, per terminar questa causa. Essi pure lor chiamavano virtuofissimi Dottori della Sorbona; applicatissimi al loro facro ministero; Zelantissimi, fedelissimi nell'esequire le intenzioni della Santa Sede; degni Compagni di Monfighore d' Eliopolis , ed Eredi del fuo doppio Spirito ; Doteori di un merito singolarissimo, applicatissimi nello studio delle lin-

Non ha già parlato così come il nostro satirico, In-12. nocenzo XIL di fanta memoria nel suo Breve scritto nel di 15. di Gen. dell' 1697. a Monsignore Maigrot Vescovo di Conone, ora capo, e Principale degl' Impugnatori delle superstizioni Cinesi. Leggasi qui di huon' occhio, ciò ch'egli detta con si buon cuore: Maximo nos gaudio affecit: corum relatio, qui nunciarunt (quod ex multis tuis literis cognopimus) te invictà diligentia in ca incumbere studia, plurimumque in his profecise, quibus opus est, cum us verbum Dei per Missionarios Apostolicos facilius disseminari, tum ut Idolelatria, & cujuscunque generis superflitio Gentilium extirpari possit. Magna facta letitia nostra accessio, ubi intelleximus te, tuosque socios non in sermone adulationis, neque in occasione avaritie, neque querentes ab hominibus gloriam, sed Dei Spectantes honorem, & Animarum Salutem, in propagandam fidem, & religionem Catholicam assidue esse in-

Così finalmente non ha pensato il Regnante Pontesce Clemente XI. allora che sparsa per Roma quella temeraria, se calunniosa scrittura contro un soggetto si degno, per dimostrare la Santità Sua il dispreggio, che ne saceva, onorò nel giorno dell'Ascensione di nostro Signore, con sarlo assistente del Sacro Soglio, quel medesimo, che si vituperosamente viene schernito, come dichiarato ignorante dall' Imperator, della Ci-

Sappia per tanto quell'ingiusto declamatore, che quantunque iniquissima sia la condizione da lui richiesta, per avere una certa insormazione de' fatti, non è stata però totalmente rigettata dagl' Impugnatori de' Riti Cinesi; avvegnache in moltissime scritture hanno approvata la verità de' fatti da loro esposti, perlese;

ftimo-

DIFESA

stimonianze di più di venti Gesuiti; non già di quelli, che si ritrovano adesso impegnati nella difesa de. medemi; ma di quelli, che prima d'ogni impegno, hanno fatta con tutta buona fede la narrativa fincera. e tutt'all'opposto di quello, che su poi da Martinio con frode occulta rappresentato. Anzi s'è fatto chiaramente vedere, che nell'anno 1638, si ragunarono i Gesuiti in una Assemblea numerosissima nella Città di Kiating della Provincia di Nankin, dove deciferomoltissimi casi intorno alli Riti Cinesi, e tutti furono contrarj a quelli, che di presente difendono: e si è provato, che l' impegno di difendere quelle ufanze superstiziose non sia stato communemente da loro mai ben ricevuto fino verso l'anno 1622. dopo aver prefo il configlio de'Teologi del Collegio Romano, i quali fotte nome grazioso di probabilità finalmente a loro il permissero.

P.658. lunnia addofsata glà tempo fà ad un celebre ferittore Francese da un Gesuita mascherato sotto il nome di P. Ner Teodoro Eleutero, di estere sospetto di untelligenze sedi di creta con erezici: co'l pretesto d'un fragmento d'una Mess, creta con erezici:

Jamin. fua lettera, feritta non già ad un eretico, come forse fi crederebbe, ma ad un Personaggio tutto Cattolico, mel qual fragmento altro non vi si vede, che un semplice saluto al Signor' Ennebel Dottore, e Prosessor in Lovanio, ed alli veri discrpoli di Samto Agostimo, e diffundi della vera Dottrima: il the da quell' incognito, e malizioso Scrittore su preso per una salutazione inviata ad Eretici Giansenisti, perche nel Vocubolario d'al-

d'alcuni un vero discepolo di Santo Agostino, altre non esprime, che un Giansenista. E fe ciò sembrassa lor peco, leggano l' Apologia de' Miffionari Domenicani della Cina al cap. 7: ò la gran lettera del Vefcovo di Rofalia al Signore Nicolò Charmot, data nel di 14 Novembre 1693. dove fi reprime la folita oftentata alterezza degli Scrittori Gesuiti; che tutto di danno ad intendere falfamente d'effer loro i primi , e Rid. 2 più antichi Missionari di quell'Impero; e che tutti gli al- 11.12. tri sono sopragiunti in quel campo già da ler seminate. Iui provali coll'attellato di moltissimi Autori di tutno credito che i Religiosi di San Domenico vi sono entrati fino dall'anno 1556, vale a dire più di cinque lustri inhanzi che vi entrasse il Padre Matteo Ricci primo Missionario della Compagnia in quell' Impero. Leggano finalmente il capo nono della medema Apologia, dove fono registrati con giustizia di lode i copiolissimi frueti de' Missionari Domenicani nella Cina; e potran meglio intendere che, anch' essi loro hanno irrigaro quel terreno co' fudori ; e co'l fangue; hanno: arata, e coltivata quella Vigna infetonda con l'opere, e co' configli al pari d' ogni altro, e forfe ancor d'avantaggio; ne vi fono stati, come sfacciatamente vien detto dall' Autore delle Riflessioni , colle mani ful fianco. Elli pure hanno avuto de' Martiri di Gesù . de' Confessori della Fede , e degli Scrittori Ecclesia-Rif. & feici in tanto numero. Bill pure han tenute undeci-Refidenze; governate venti Chiefe, e 34 Oratori in Città principali, molto prima che seguisse la persecuzione dell'anno 1664 nella quale un folo di questi. non offante il furor del Tiranno, battezzo ben più di tremila Persone; senza parlare de' tempi doppo , ne quali fonofi effercitati con tutto il zelo ad onore di Gesù Cristo, e della sua Cattolica Religione. E tutso questo hanno oprato fenza la familiarità dell'Impem. Joran reg in Dalle Bas , statel in cor ratore . m

1.15

## DIFESA

natore, fenza la protezzione della Corte, fenza il favore de' Mandarini : Tutto questo hanno eseguito con abiti dimessi, con umiltà religiosa, con andersene a piedi; non già co'l vestire pomposamente, co'l passeg-Merer giare in alterezza di fasto, ne co'l fassi portare in seg-re. Tom. getta, come da più d'uno di quei Missionari alla moda 1 31.1. .

7-P. 508 vien pratticatos

124

VIII. Ma non post in toccare cost di passaggio quela la ingiuria si attroce tante volte replicata nelle Rissessioni a scorno, e dispreggio di Monsignor Vescovo di Conon, cioè che sia stato egli dichiarato dall' Imperatore Ignorante nella lingua, e nella Dottrina Cine-RM. 7. fe., dopo un clame fatto in presenza di Sua Maestà. Malignità troppo orrenda! Convertire in di lui vituperocià, che gli è di gran gloria, e chiamare ignoranza uma Santa, e religiola ubbidienza a' venerati comandi del Legato di Sua Reatitudine, Ecco il cafo accaduto in Pekino, e in Tartaria, acciocche da neffuno venga ignorato, e tutti postano condannare a lor. talente la perfidia di quel nero calunniatore. Avendo li Gefuiti di Pekino già indotto l'Imperatore della Cina ad ordinare un congrello , à fia disputa trà il fudetto Prelato di Conon , & il Padre di Beavvillers Ge+ fuita, con intenzione, che in presenza di Sua Maestà, e de' Mandarini fi trattaffe delle materie fra Missionarj controverse; e della convenienza, ò disconvenienza della Religione Cristiana colla Doterina di Confufio i il faggio Legato Monfignor di Tournon ben vedendo di quanto pregiudizio farebbe riufcito alla Chiefa il mettere in quiftione i punti di nostra Fede in presenza d'un Imperatore Gentile pal di cui Tribunale pareva che li Gesuiti volessero portar quelta caufa ; intimo nel primo giorno di Luglio 1706, una proibizione in feriptis, ed in forma autentica, con cui vietava affolutamente ad bgni uno forto pena di fcomo

munica rifervata in Bulla Cene, l'entrar' in conferen-

24, ò sia disputà avanti l'Imperatore sopta le sudette materie controverse trà Missionari. L'accennato Monfignor di Conon, perche su altretto replicatamente dal comando Imperiale a portarsi in Tartaria, dov'era la Persona di Sua Maeltà, per sormar ivi il congresso, se-e. in presenza del Legato una protestazione nel di 274 del medemo Mefe, e fu ricevuta nella Cancellaria della Sacra Legazione, con cui giutava d'intraprendere detto viaggio per pura violenza, e necessità i ma intendeva di voler offervare con tutta efattezza il giu-Ro divieto a fe, ed a' Gestiti intimato di non entrare in conferenza, d fia difputa innanzi l'Imperatore : e se venisse interrogato (come s'era disposto) à messo in cimento di parlare, nulla risponderebbe; anzi lasciarebbeli spacciare come ignorante in quelle materie più tofto che disputarne alla presenza dell' Imperatore, è de Mandarini : quelto folo aggiugnendo nel fine della fua protestazione, the volontieri accettarebbe qualsivoglia disfida, se dovesse essere al Tribunale de' Giudici competenti. Eccolo ad literam : Ne samen hat men confessione . & declaratione , uti cateris rebus folent, Reverendi Patres abutantur, seque inde victoriam confequatos effe clamitent ; detlaro , & proteftor , me paratum effe coram Excellentia veftra tanquam Judice comperente, bis de rebus cum Patribus Jefuitis agere, quando, O quoties detreverit. Et quantumvis imperitus fim , vanfam Dei , adeo terta illa , & epidene eff , divind juvante gracia, fic defensurum elle me confido, tam ex Sinicis libris , quam ex libris ipforum Jefuitarum , us Reverendos Parres, fi non ad filentium, faltem ad incitas redigam. Praterea ex eo , quod disputationem coram Imperatore refugiam , & ex quatunque re , que hac occasione contingere poffit , fiquid prafertim in Religionem mali eveniat , proreftor id nullatenus in me , qui ud actus . Er contra menne poluntatem iter aggredior , Jed in Patres Jefuitas bujus vio-Centia Auctores recasurum. Atum Pehini die 27. Jalij 1706.

## ODIL FIELS A TO

1706. Carolus Episcopus Cononensis Vicarius Apostolicus Fokienfis.

Dopo di ciò portatofi in Tartaria alla presenza dell' Imperatore si contenne appunto nella maniera, che gli era stata prescritta dal Legato sotto pena di scommunica, e come avvedutamente avea protestato di contenersi. Così ricusò di entrare in disputa, ed interrogato sopra vari punti, nulla rispose. Quest' è il puro motivo, per cui dall'Imperatore fu tenuto, e spacciato per ignorante; anzi come reo di lesa Maestà su condetto prigione nella casa de' Gesuiti di Pekino, dove i suoi fieri persecutori diventorono suoi gelossifimi Carcerieri.

· Vegga adesso il Mondo Cattolico quale iniquità, quale lingiustizia sia questa? Prevalersi d'un azzione si degna per vituperare in Europa: quel degnissimo Prelato. Prendere argomento da quella dichiarazione, per convertirla in ignominia del medemo; quando peraltro fi sà, che in tanto fu dichiarato ignorante dall'Imperatore, in quanto che interrogato non rispose, e taoque con merito e convirtu; oltre l'obbligo di non contravvenire all'intimato divieto, e la prudenza di temere il minacciato gastigo: Anche Gesti Cristo al riferis. di San Luca nel suo Vangelo interrogato da Erode, nulla rispose; e quel silenzio fa la sola cagione, per cui restalle derifo, e riputato per sciocco. Erodes autem 12.22. interrogabat eum muleis sermonibus, & ipse nibil illi refpondebat; perloche tofto fiegue Sprenit autem illum Ero-

des cum exercitu Juo. E qui Santo Agostino vi fa una delle sue Riffessioni, fenza paragone più grave di tutte af-118. de fieme le debolissime del nostro Autore : Melior eft caufa , qua non defenditur , & probatur : plenior juftitia , qua non verbis adftruitur, fed veritage fulcitur. Scivit Salvator , qui eft fapientia , quomodo cacendo vinceret , quemodo non respondendo superaret,

Ma qui può farti innanzi un qualche perfetto fegua-

ee di Gesù, desideroso di sparger sangue in onor del medemo. Qui può dire appunto un Gesuita innamorato al folito del Martirio: E perche non entrare coraggiosamente in disputa, per difender la verità cattolica in presenza d'un Imperatore Gentile? Non hanno fatto così tanti Confessori di Cristo; tanti martiri della Fede? Perche proibirlo quel zelante Vicario Apoflolico, essendosi ciò tante volte pratticato a gloria della Religione, e à confusion dell'errore? Perche? Lo intendano tutti dall' accenata proibizione, che fece a' Gesuiti lo stesso Legato. Perche non trattavasi allora di difender la Religione contro Infedeli, mà di riconoscere un Giudice Idolatro nelle Controversie di Religione : Attentis circumstantiis , quibus videtur , velle Patres societatis trabere judicium, & cognitionem pendentis causa Rituum ad Forum Imperiale. De quaintentione eidem Illustrissimo Visitatori constat, ex Instantiis di-Gorum Patrum, Super hac re fibi fattis. Savia, e prudente risoluzione, già fatta dal grande Ambrogio di Milano in simile congiuntura; avendo egli rifiutato d'entrare in disputa con Auxenzio in presenza di Valentiniano, che pure non era Gentile, (il che averebbe data maggior forza allo sdegno) ma folamente Catecumeno. Exhorruit Dei sacerdos fidei causam arbitrio cedere Sacularium ; sprevit petulantiam bominis , ne Ecclesia Baron. profterneret dignitatem ; refugitque coram Imperatore Ca- ad annthecumeno judicante de summa Christiana fidei dispu-186. taré.

Stante ciò, non faprei come possano quei buoni Padri sossirire con tanta pace il rimorso della incorsa feommunica, per aver procurato non solo, che l'Imperatore affumesse il giudizio di quella causa; ma eziandio per essersi compiacciuti d' entrare in disputa alla di lui presenza, doppo il divieto loro intimato solennemente dal Vicegerente del Papa.

- Questo solo dirò in aggiunta, che quel degno Pre-

DIFESA

laro di Conon punto non tralasciò di fare in quella congiuntura, ad onore della Religione Cristiana ciò che lecitamente poteva farfi avanti un'Imperatore Gentile, senza riconoscerlo per Giudice. Imperciocche diede in iscritto quaranta Testi cavati da'Libri di Confusio, e distribuiti in due classi; gli uni , per provar, che il detto Confusio non habbia giammai riconosciuto verun Principio immateriale, che avesse create, d tratte dal nulla tutte le cose del Mondo; gli altri, per far vedere che Confusio insegnava il sagrificare al Cielo materiale, e visibile, alla Terra, all'Acque &c. dalli quali due principalissimi punti deducevasi agevolmente, quanto sia la Dottrina di quell'Ateifta Filofofo contraria alla Legge del vero Dio. O questo su qualche cofa afsai miglior del filenzio; e riufcì di pochillimo gulto all' Imperatore, imbevuto già del contrario ad infinuazione de' Gesuiti. Ne ad altri, che alla perversa malignità d'un calunniatore può attribuir-, fi quanto leggeli nella duodecima Riflessione che effendo Rati incolpati due letterati Cinefi , che gli aveffere spiegati i Libri della Cina in senso reo, e pregindiziale alladilatazion della Fede; questi hanno protestato d'avergli infegnato l'opposto, e che il mal'interprete cra stato un Domenicano. Quel fenfo reo è mai codesto, e pregiudiziale alla dilatazion della Fede? Quello appunto, che così piace di chiamare alli Gesuiti, perche non concorda con le loro falfiffime Idee, e colla regola da lor , pratticata nella predicazione del Santo Vangelo. Ne pur è vero ciò, che malignamente viene rapprefentato per iscreditare il degnissimo Vescovo, e quel dot. to Domericano di lui Maestro della lingua Cinese. Ecco il fatto con tutta schiettezza , com' e avvenuto, Effendo interrogato il predetto Monfignore quali Maefire aveise egli avuti, per intender la lingua Cinele. stimo conveniente l'usar una saggia cautela, per non. mestere alcun di loro in pericolo d' incontrar nello file-C ....

eno dell' Imperatore; ed avendone in realtà ayuti quattro; due Letterati Cinefi, che temeano a ragione l'ira del Principe, perch'eran vivi; due Europei. she nulla aveano a temere, perch' eran morti, (ed uno di questi su il Padre Francesco Varo Domenicano, Missionario nella Cina per lo spazio di quarant'anni, e morì poi Vescovo nominato di Cantone) rispose esser Lato egli ammaestrato da' due già desonti, e taqque prudentemente i viventi; i quali in virtù di quella risposta non ebbero necessità veruna di protestare d'averli insegnato l'opposto di quanto avea già egli provato nella presentata scrittura. Vero è, che sul sospetto che sossero Rati anch' essi loro di lui Maestri. furono molto sopra di ciò interrogati; ma non puotero risponder' altro con verità, se non che l'aveano bensi ammaestrato nella lingua Cinese; non già nell' intelligenza del fenfo recondito de' Libri classici della Cina; avendo egli avuto per questo altri Maestri : il che averà data occasione alla calunnia, che quel Yescovo fosse stato mal' instruito da' suoi Maestri, e quel Domenicano avelse interpretato in reo fenso, e pregiudiziale alla dilatazion della Fede, Se debba efsere tutta questa malignità dell' Autor delle Riflessioni ò n' abbia anche parte il Prelato d' Ascalona, per cagion della Lettera da lui citata, no'l sò; ma sò bene, che in qualunque modo fia stato fatto il racconto da quel Monfignore Agoltiniato, egli non l'averà fatto figuramente, fe non fopra la relazione avuta da' Padri Gesuiti: perche niente di ciò aveva egli nosizia, non essendosi troyato in Tartaria, dove il cafo è successo, ne pure nella Corte di Pekin, da cui era longano, ma benfinella Provincia di KIANG SI. dove elsercita l'ufficie di Vicario Apoltolico.

IX. A tante faifità, e calunnie maneggiate da queste Autore con si belle figure, tutte à mira di disendere miseramente una causa perduta, e di offender ardira-

DIFESA.

mente il Giudizio di Santa Chiesa, mette il colmo quell'altra così aperta menzogna tante volte replica-Riff. 2. ta, che del parere de' Letterati Cincli sono quali tut-4. 12. ti li Missionari, e trà questi eziandio lo sono stati ne tempi addietro varj illustri, e Dottissimi Domenicani &c. Ella è cosa certa, che per essersi troppo occupato nell' arte vana della fua Rettorica, non ha egli letta alcuna delle Scritture già fatte nel progresso di questa causa. Soffra dunque per poco il dispiacere di leggere l'Apologia de Padri Domenicani Missionari nella Cina, e la Lettera di Monfignore di Lionne Vescovo di Rosalia al Signor Charmot, per vedere con gli occhi propri il suo inganno. Ivi con infiniti Instrumenti viene chiaramente dimostrato, che dall' anno 1625. in cui cominciarono queste controversie, fino al giorno presente, i Domenicani sono sempre stati col medesimo proponimento fermi, e costanti nel condannare quei Riti, co' quali vengono da' Cinesi onorati i lo-Si veda ro Progenitori desonti, e il lor' Maestro Confusio: e citata che due foli in quel lungo spazio di tempo sonosi allen del quanto discostati dal comun sentimento de' loro Con-Vescovo fratelli: sono questi Domenico Sampetri, e Gregorio di Rofa- Lopez: hò detto alquanto; e non in tutto discordi; 200 perche il Primo, Uomo per altro fenz' alcun titolo. prova, e senza grado nella Religione nell'anno 1661. nel di che quel 20. d'Aprile sottoscrisse unito agli altri il pubblico trattato instrumento, con cui condannarono apertamente quei monte Riti; e solo di la a pochi giorni, lusingata la di lui composto debolezza da' gentilissimi trattamenti di quei Padri. da PP. Ignaziani, si pose a scrivere quel Trattatello in con-Gestiti, trario, percui sanno eglino tanto romore; e per esso P.Sam- fu discacciato quel semplice Padre dalla Missione dal

peri v Reverendissimo Generale di S. Domenico, come si vede impresso a chiare note nell'Instrumento già fatto in Roma a di silmete 26. Febraro 1674. Il secondo, ch'era Vescovo di Rome Basslea compose parimente un opusculo su queste ma-

terie, in cui quantunque ponga ogni studio per iscusare quanto al diritto, li culti Cinessi; non contrasta però quanto al fatto: ma più tosso resta d'accordo siù quello si ultimamente esposto alla Santa Sede per parte de' Vescovi, e Vicari Apostolici. Sopra di che v' ha molto da considerarsi, che essendo quel Prelato di Nazione Cinese, per altro di poca Dottrina (venuto alla Religione già convertito, e in età molto avvanzata) siù contrario alli Gesuiti nel punto, sopra del quale poteva essere testimonio competente; val a dire, ne' Riti da' suoi Nazionali pratticati: e siù poi loro favorevole solo quanto al diritto, che (come poco sa-

puto) non era capace di giudicare.

Sc l'Autor delle dodici Rifleffioni ne avelle fatta un' altra d'avvantaggio sopra il suo onore, forse, meglio informato dalle Scritture di questi affari, sarebbe stato più cauto nello spacciare con tanta franchezza una falsità così aperta: mentre averebbe letto, che il Padre Michel lè Tellier suo Confratello, che primo la disseminò nella sua fiacca difesa de' Cristiani, e Missionari della Cina, ne ha riportata una solenne mentita da tutti i Missionari Domenicani nella Cina medema; i quali avuta piena notizia di quel suo libro. tosto protestarono in contrario avanti 'l Vicario 'Appostolico, alla presenza del Notajo, e testimonja di 16. Decembre 1691. con produrre in Giudizio le scritture autentiche delli già defonti più celebri Missionari del loro Ordine; i quali hanno vigorosamente combattuta la superstizione de'sentimenti de'Gesuiti intorno alle cerimonie Cinefi. Chi per non credere avesse voglia di vedere quella protestazione ritrovasi nella sopraccennata Apologia de' Padri Domenicani, e nella Lettera di Monsignor di Lionne.

Ma che accade, per ribattere questa calunnia, il 1945presentare Instrumenti, e testimonianze domestiche? 157-Parli pure a consusione del mal'avveduto calunniatore.

G il

il Gesuita Francesco Brancati, già Missionario nella Cina per lo corso di 34 anni sulla metà del secolo paflato; cioè in un tempo, in cui bollivano con maggior fuoco le controversie moderne. Egli nella sua Risposta Apologetica contrapone la buona condotta, e Pag. la prattica immutabile de' Missionari di San Domenico alle regole, e maniere diverse de' Missionari della sua Compagnia con quelte sincere parole. Societatis Mis-Gonarii planum procurant reddere iter falutis, ut Sina faciliores se prebeant ad fidem suscipiendam, propterea ab illis politicos non auferunt Ritus, & cos, qui difficultatem aliquam prafeferunt, ad politicum reducere conantur. At Patres Reverendi Dominicani nullatenus bac admittenses, constanter baptismum denegant illis, qui nolunt abijcere tabellas Defunctorum Parentum memoriam referentes. Illis etiam baptismum denegant, qui Parentalia agunt, juxta politicum Nationis usum. Jis item, qui Confusio totius Regni Magistro politicis ceremoniis honorem exbibent. Jis vero omnibus, si quidem baptizati fuerint, peccatorum absolutionem impartiri nolunt.

Così da buon Gesuita, e buon Istorico parla, e scrive il Brancati; da buon Gesuita, colle sue solite prevenzioni chiamando politiche quelle cerimonie, che sono veramente religiose: da buon Istorico, affermando che i Missionari Domenicani sono stati costantemente contrari al mal'uso; e perniciose licenze di quelli della Compagnia. Ed infatti a chi non è aoto che i primi fin dall'anno 1635. si lasciorono tutti discacsiar dalla Cina più tosto, che aderire sopra queste materie a' sentimenti de' Gesuiti? Non faria già cosa nuova, ne minor gloria, s'anchè in oggi foffriflero con bel coraggio altrettanto per un motivo si vantaggioso alla Fede. Ogn' un sà, che nell' anno medesimo tutta la Provincia dell' Isole Filippine sece le sue valide instanze all' Arcivescovo di Manila, ed al Vescovo di Zebut, per impetrar dalla Santa Sede il distruggimen-

to di quelle superstizioni. Che nel 1643. si portò perfonalmente in Roma a nome di tutti li suoi Confratelli, il Padre Gio Battista Moralez Domenicano, per conseguire un tal fine; il che agevolmente, e con applauso immortale gli venne ben fatto. Di tutti è pervenuto a certa notizia, che nell'anno 1656. per aver ingannato il Gefuita Martinio l'Apostolica Sede con una falsissima esposizione de' fatti, sacesse nuovo ricorfo a nome di tutti i Missionari Domenicani nel 1669. il Padre Giovanni Polanco, per discuoprire animolamente l'inganno. Che trasferitosi in Roma nell'anno. 1674. il Padre Domenico Navarretta superiore de' Missionari dello stess' ordine facesse nuove suppliche, e prefentasse alla Congregazione del S. Officio nuovi Quesiti col fanto difsegno di estirpare sin dalle loro radici le superstizioni, e Idolatrie della Cina: sopra di che ottenne favorevole risposta dalla consulta deputata del medemo Tribunale. Che finalmente avendo nell'anno 1693, condannate di nuovo Monfignor di Conon Vicario allora Apostolico nella Provincia di Fokiene quelle stefe superstizioni, su da tutti i Domenicani. del suo Vicariato aggradito con tutto il giubilo del buon zelo, e pubblicato nelle lor Chiese il decreto.

Rallegrifi adefso l'Autor delle Rifleffioni, e faccia pompa del confendo degl' illufiri, e dettiffinii Domenicami de' tempi addierro; ma poi fi lamenta di quelli, che vi vono di prefente, i quali in fuo temerazio concetto, fi fono refi odiofi a tutta la Criftianità, per l' impe-Rifl. si gno fosfenuto con troppo ardore. Prieghifi pure il Signore Dio, che ficcome ha egli donata quella Santa costanza agli antichi Domenicani, per difendere una tal causa, così pure conceda un egual grazia a' presenti, ed a' posteri, di non pigliar giammai impegno più odiosa atutta la Cristianità, di quello con cui si tenta da esti loro il totale distruggimento delle Idolatrie, e superstizioni.

#### DIFESA

În ogni maniera si glorieranno santamente di tutto ciò, che han sin ora operato colla sola intenzione di conseguire la savorevol sentenza, silminiata da quel Giudice, che ha ottenuto da Cristo l'autorità suprema; e potran dire con Santo Agoltino a chiunque benemia il lor giustissimo Zelo. Si vos privatà vestrà audacià tam violenter cogitis bominte, aut ire in errorem aut permante in errore, quanto magis nos debemus per ordinatissimos possistante prostetates quas Deus secundum suam prophetiam subdidit christo, ressistante provibus vestris; ut miscra Anima de vestra dominatione liberata eruantur de vestississima fassitate, con assue liberata eruantur de vestississima fassitate, con assue supresissima pertissima verti

di Rif. tor

tate?

Per altro, ciò che appartiene agli altri Missionari di questi tempi, quali al fentimento di questo Scrittore sono quasi tutti del parere de' Letterati Cincsi, confesso esser verissimo nel proprio linguaggio de' Gesuiti, che soliti a chiamare il corpo di tutti gli altri Missionari un Atomo a comparazione di quelli della Compagnia, chiamano con eguale alterezza il parere di loro soli, parere di quasi tutti li Missionari: stimando anche di far grand'onore a tutti gli altri, che per divina disposizione non son Gesuiti, se in grazia del loro contrario sentimento, si modifica un poco la proposizione coll'aggiunta del Quasi. Ma colla lingua di tutto il mondo faputo, ciò dicesi parimente per inventato, e falfissimo. Avvegnache, oltre i tanti Domenicani, che come hò già detto, fono tutti concordi nel parere contrario, non si niega ne pure da' Gesuiti, che anche li Missionari di tutto il Clero secolare, sieno fortemente uniti, nell'effer loro contrari: Nè vanno disgiunti da tutti questi i Missionari dell'ordine serafico, doppo la folenissima protestazione, che a nome di sutti loro inviò a Roma il Padre Giacomo Tarin superior Generale a di 4. Decembre 1701. e dopo la degna testimonianza già fatta più volte alla Santa Sede

dal

dal Reverendissimo Padre A Leonissa Vescovo di Beritto dell'ordine stello, il quale al giorno d'oggi ritrovasi in Curia.

Sicchè restano solamente i Missionari Agostiniani re trà questi, quantunque due soli stimolati dalle gravissime instanze del Vescovo d' Ascalona, avessero data nell' anno 1701. una risposta favorevole a' Gesuiti, da quali è totalmente governato quel Vescovo, (e ciò sia detto a sua gloria) niente di meno nell'anno 1707. fonosi ravveduti dell'ersore lasciando trà le braccia de' suoi Direttori in abbandono quel Monsignore, che su poi subornato dalle suggestioni de' Gesuiti, a protestare contro il venerabile decreto del Zelantissimo Vicario del Papa, il Cardinal di Tournon. Questa verità può vedersi chiarissima nella Lettera di quell' Eminenza già Scritta da Macao nel giorno 10, di Decembre 1707. al Nunzio di Portogallo, con cui raccomandavagli i suoi dispacci per Roma. E qui non posso dispensarmi dal trascriverne fedelmente un picciolo fragmento, non tanto per comprovar ciò, che dico sul caso nostro, quanto per sar vedere agli occhi del Mondo tutto, con qual modo improprio, e con quali violenze sieno stati indotti da' Gesuiti certi Vescovi di colà, e trà gli altri quello di Ascalona, a far dichiarazioni contro il Gindizio del Legato Apoltolico; e per sar pensare ad ogni Uomo di senno, che a nulla vagliono quelle loro Appellazioni, finche dalla Santa Sede non vengono (che Dio nol voglia) accettate.

Procurarono (i Gesuiti) con veementissime infinua-32 ioni d'indurre il trè Vescovi di Pekino, di Asca-33 iona, e di Macao a non ubbidire, & appellare. 33 primo fortemente tentato resistette gloriosamente con 34 aver conservati li suoi Religiosi Francescani nella Mis-35 fione, e nella dovuta ubbidienza al decreto, profes-36 fata giuridicamente avant' il Regolo. Vero è, che DIFESA

.. il buon Vescovo ha poi subito provato lo sdegno de' " Padri nella inimicizia intimatagli in iscritto, e nel-, la suspensione della sua congrua. Il secondo doppo "d'aver già principiato ad ubbidire, cedette alla tenpensione ,, tazione , cd appellò con un atto pieno di false imche gli ,, maginazioni; ed ha riportati gli applaufi della Cor-Matadal », te, alla quale attribuisce tutta quell'autorità di de-, cidere le controversie della nostra Religione, che , viene a topliere, è diminuire alla Chiefa. Ma tro-, vasi colla confusione di vedersi solo nel suo dettame, "abbandonato alli Gefuiti da' medefimi Religiofi fuoi , Amici, suoi Paesani, e del medemo Ordine Ago-"ftiniano; che a mio credere, deve efferli più fenfi-"bile, che le fieno grate le raccomandazioni ottenu-, teli appresso li Gentili, che con ispecialità lo savo-"riscono: mentre li Zelanti Prosessori della purità " Evangelica sono perseguitati, se bene con diversa mi-"fura a proporzione del maggiore, ò minor odio de" , Padri della Compagnia, il quale si sperimenta in , formo grado dagli Ecclefialtici fecolari , e poco me-27 no dalli Padri Domenicani già maggior parte efilia-Ouello so ti. Il terzo totalmente innocente in quelle materie refiero,, controverse, e che non suol fare un passo ne più, eun al-,, ne meno di quello, che li prescrivano le direzzioni

liouda", delli Padri della Compagnia, appellò ancora, ma pro Gar, occupianto di utti gife educato altri Regolari di Macao, che furono chiamati in nel loro, condilta, com isperanza di tirargli alla solita concorsomina, renza del voto, e volontà di detti Padri in quella vio d'Et., renza del voto, e volontà di detti Padri in quella contra di commanda di contra del voto, e volontà di detti Padri in quella contra del renza del voto, e volontà di detti Padri in quella contra del renza del voto, e volontà di detti Padri in quella contra del renza del voto, più facilmente de finace, e di cuoprire la soro in situato del renza del vincitto. Ma trattandosi di punto più serave, gli esperimenterono in questa occasione oppopio del renza del vincita del renza d

, ad appellare, e quello ch' è peggio a rivoltarii tocotalmente nell'iftesso atto contro la giurissizione
, Apossolica, riconosciuta fino allora nella mia persona.
Dal che sono successi gl' infiniti inconvenienti, che
V.S. Illustrissima vedrà successivamente riferiti nelj, le due ingionte sentenze di scommunica: alli quali
, attentati non olomente hanno dato principio li Padri della Compagnia, ma gli hanno somentati colla
, loro potenza, e protetti co'l loro noto, e pubblico
, mal' elempio.

X. O quest'ella è una notizia infinitamente più vera, e più considerabile di tutte quelle, che contiene il falso Diario esattissimo venuto di colà. Che potrà dire ancora l'ampolloso Autor delle Riflessioni, cui non bastava il voler della sua quasi tutti li Missionari della Cina; ma in oltre ha ritrovato anche il modo di far'entrare în quelta causa di Religione gli Eretici Olandesi sotto il pretesto d'interesse, ò di commercio, e ne fa la materia della sua settima Riflessione? Egli dice, che dimostrano coloro grande allegrezza ne' loro appifi, e ne' loro intitolati Mercuri, della reprovazione de' Riti Cinesi, non per altro motivo, se non perche sperano, che dando il Papa una mentita sonora all'Imperatore, in reprovando le di lui cerimonie, scaccierà quel Monarca non solamente tutti li Missionari, ma eziandio tutti li Cattolici da quell' Impero: e così refterà in potere di loro foli il commercio, edil traffico in quei Regni , come appunto è appenuto ne' Regni confinanti del Giapone, doppo estere flati per sua cagione, e per li dispareri d' alcuni Missionari , scacciati i Portoghesi , e del tutto estirpata la Santa Fede.

Bella in fatti, ed ingegnolisima Riflelsione! Assai più degna d'un Mercatante ben inteso alle sue faccende, che d'un seguace di Gesù Cristo, applicato at suo ministero. To per ciò, che soglio mirar queste cose con l'occhio libero della Religione, e non con quel-

lo interessato del secolo, confesso il vero che non co arrivo: nulladimeno mi pare a corta vista, che non solo non si possa dedurre, che gli Olandesi abbiano grand' allegrezza, che sieno condannati i Riti Cinesi, perche gli hanno toccati ne'loro avvisi, e ne'loro intitolati Mercuri; parlando ivi indifferentemente d'ogni fuccesso, che accade tanto nell' Ecclesiastico stato. quanto nel civile, ò lor dia gusto, ò disgusto. Ma tengo anzi per certo, che abbiano quei Protestanti grandissima ragione di contristarsene per motivo appunto di Religione. E' palese fino a chi poco intende, che i più famoli Ministri Protestanti hanno insolentemente rimproverata alla Chiefa Romana la tolleranza di quei Riti! da ciò cavando argomento di accufarla d' Idolatria, per giustificare sotto quel falso colore la loro sacrilega separazione. Il Ministro Giurieù si è reso illustre in trattar quell' argomento, & ha poi servito di bell' esempio a molt'altri. Ora il prefente Giudizio gli convince di calunnia, e toglie a' Protestanti quel mentito pretesto di perseverare nella loro Apostasia. E questo ha da recargli una grande allegrezza, e non più tosto un sensibile dispiacere? Di più confidero, che se anche tutti i Missionari, con tutti i Cristiani Portoghesi, già stabiliti in quel Regno. dovessero essere discacciati per sola cagione della sentenza contro quei Riti; ne men per questo potrebbono stabilirsi colà gli Olandesi: e la ragione si è, perche effendo eglino Calvinisti, ò Luterani, condannano quei medemi Riti con più rigore di quello, che dimostrano i Missionari più Zelanti, e sono assai più lontani da tutte quelle superstizioni, mirando bene i principi erronei della lor fetta di quello, che fieno i veri Fedeli della Chiesa Romana. Argomentisi ora, se lo Scrittore abbia molto letto, e studiato, per dar' in luce quella si buona, e politica Rissessione. Questa è dunque un' altra falfa lufinga, per far temer l'efilio di

sutti i Cattolici da quell' Impero, e l'ingresso degli Olandefa in lor vece. Già da fottant'auni e più , fono stati costantemente confutati, e riprovati quei Riti da' Miffionari Domenicani, e Francescani, ne per tal colps sono andati in esilio per ordine Imperiale; egià nell'anno 1645. furono da Innocenzo X, condannati, fenz'alcuna fatal confeguenza. Sicchè a ragionare prudentemente, le avelle a luccedere l'evento finistro, che minaccia quel corvo, non farebbe già per il motivo da lui pensato i ma perche i difensori di quei culti hanno fatto entrare in impegno l'Imperatore, portando al di lui Tribunale le controversie di Religione : e fi sono fatti Accusatori d'un Legato Apostolico, come d'un' usurpatore dell'autorità Pontificia, e d'un violatore delle pretese dichiarazioni Imperiali. ; Quefte, questo basta, per iscrediture appresso quegl'.Infedeli la Religione Cristiana, cagionandone l'ultimo sterminio. Quelta, questa è una degna Ristessione da farsi da chi ha fede più che politica; da chi ha zelo più, che interesse; da chi ha timore di Dio più, che del Mondo. Non parlo già in aria con oftentazione di figure affettate, per mascherare la falfità. Se ne duole pur troppo colle lagrime agli occhi quel pazientilfimo Legato Apostolico, divenuto ormai se non Martire , almeno Confessor della Fede , nella sua gran Lettera sopraccennata. ...

A questo segno, cara erire y arrivo ta disperazione, di questi Padri. (con senta probabile impullo de' loro Padri d' terropa: di che vi sono fortisse le congetturo) di tentate ogni strada per render' inefficace, o di nium valore la decisione Pontificia, con le-prosurate oppose dichiarazioni Imperiali, e di contaminare ignominiosamente la Missone con le superstie, acioni riprovate, mettendola in evidente richio della strata ruina, più tosto, che correggere son, docilia, to il con errori, e piegatsi colla dovata sommisso.

ne alle Leggi di Santa Chiefa, Ma quell'attentate non mai più udito fra Cristiani produsse un'efferto direttamente opposto a' loro fini, conforme suele avvenire a' mali configli. Perche con cio mi polero in necessità di pubblicare la mente della Santa Sede af-, fai più presto di quello, che forse avrei fatto, per dare una regola certa, e generale alli Millionari di rispondere in si urgente occasiones Fu il cutpo fastale a loro diffegni, e per diffenderli-non meno nel , loro impegno de'Riti condannati, che per tenere l' "Imperatore nell' inganno, co'l quale l'hanno portato nella cognizione di quelte materie, supponendo-"li ch' io fossi solamente venuto per informare Sua Sancità, e non per eseguire le sue sante, ed infallibili determinazioni, li differo, che aveva io ordi-, nato con questo decreto a tutti li Missionari di feguir la Dottrina dell'odiato Monfignor di Conone, per difenderlo contro le dichiarazioni Imperiali, co-, me apparisce chiaramente da uno scritto, e dalla

3, fussilente accusa di quei buoni Religiosi contro un 3, Legato Apostolico.

E giacche richiamasi alla memoria da quest' Autore la sunesta persecuzione del Giappone, per farci temere una simile disavventura nella Cinas sappiasi, che se bene vi sossero stati della dispareri sta Missionari, anazi delle liti gravissime, perche li Gesuiti si aveano nesso di eser soli in quel Regno, e si opponevano a tutte prove allo stabilimento del Domenicani, e Francescani, non ostante il decreto di Urbano VIII. del 1633 non su però questa l'occasione del tocale sterminio della Fede, e della strage de Portoghea si ma un altro non so che molto poco onorevole a chi ci sa sovvenire quella tragedia. Non lo voglio so

già

appellazione de medemi Padri. Onde spicca tatto 3) più la clemenza di si gran Principe Gentse, quan-3) to è più detestabile, e grave l'invenzione di tale in-

già dires per non dir male d'alcuno di quei Padri fi degain a di li gran credito in tutto il Mondo i lo dirà bene a chiunque avelse la curiofità di saperlo il Signor Tavernier gran Viaggiante, e celebre Scrittore Francele, il quale nel 2. tomo de suoi viaggi racconta diffusamente il caso dalla, pag. 6. fino, alla 17. e fa vedere , che doppo l'insigne surfanteria commessa dal Presidente della Banca degli Olandesi nominato Caron allora stabilita in Firando, che su la prima ragione di tanto male, con aver malignamente ordita una falsa lettera sotto il nome supposto de' Portoghesi, la quale svelava la trama d'una pretesa conspirazione contro il Rèdel Giappone ; niente v' ha tanto contribuito, e dato fomento. quanto l'avarizia de' Gesuiti, stabiliti colà, e l'avidità d'impossessarsi de' Beni altrui. Imperrocche due Signori della Corte Reale, di cui tenevano quei buoni Padri certe possessioni, s' indussero, per far vendetta, a proteggere i maligni dissegni del Presidente, accennato, e (segue l' Istorico ) giungendo i loro privati intereffi a quello del Publico, rappresentarono alla Corte, che non p' crano più sicurta per i Beni delle famiglie, per il riposo det Regno, e per la vica del Principe, se non si esterminavano nel Giappone tutti li Portoghesi, e i Giapponesi medemi , ch' erano imbevuti de' loro errori: & per ciò compropare, presentarono al Re copia della suppoha Lettera e lo misero in così grande apprensione per la Sua Persona , e per i suoi flati, che non volle più sontire neffuna giuftificazione.

Con tutto ciò mettiamo le cose alla più disperata; e supponiamo, che dalla riprovazione de'Riti Cinesi, abbia da succedere la perdita del commercio, e del traffico nella Cina. In qual Vangelo (Dio, bnono) s'è mai trovata quelta massima, che per avere il commercio, td il traffico libero, in qualche Paese infedele, convenga collerare, che quei nuovi regenerati nel Santo Battessimo seguano l'uso delle lor prime super-

& sug

# · O b\ i G DELS A T C

frizioni? Ritrovo to bene nel Santo Vangeliffa Mata cap. 16. teo', che mulla giopa all' Uome, il guadagnar there il Monte do , fe ciò fia co'l discapiso dell' Anima fua. " Wor V'ha qui fentiero di mezzo; non v'ha ripiego politico de pigliare: fe quei Riti fono incompatibili colla purità della Fede; come Santamente s' è giudicato; vada ilcommercio, vada il traffico, vada la vita, vada futto l'universo : non fi ponno a niun patto permettere : e se quei Popoli, che vengono rappresentati come così tenaci de loro Riti, non vogliono finalmente abbraceiare il Vangelo, se non a condizione di perseverare nelle primiere Idolatrie, per non perder le cariche, e la grazia del Principe; null'altra rifipofta può mat dar loro qualunque Missionario di vero Zelo Apostolico, fe non quella, che diedeno i due Santi Apostohi Paolo, e Barnaba in una simile congiuntura : Vo-

Mit 13. bis oportebat primum loqui verbum Dei , fed quoniam repellitis illud, & indignos vos judicaris aterna vita: ec-

ce convertimur ad Gentes. XI. Quella risoluzione parra forse dura al nostro Ausore delle Riffellioni , pel gran dispiacere che sentisebbe, se i suoi Confratelli della Cina dovessero abbandonare le Ricchezze, i vafcelli ; i Mandarinati; e. le cariche; e per tanto va mendicando pretesti, perche sieno sopportati quei Riti del Gentilesimo; e con empia feconda intenzione ritrova esempi nella Chiesa. Cattolica. Si tollerano (dice egli) alcune fefte scandalose . che per loro primainstituzione , per comun fentimento , Tono Idolatriche ; e fono le fefte di Bacco chiamate Baccanalid, e polgarmente dette Carnopale !....... permettono nel Battefimo in Italia , nell'ifteffa Roma i Nomi di Cintia, di Diana, d' Ercole, e simiglianti : e pure nell' Epifiele di San Paolo si leggono i Nomi di Apollo, e di Pobo , Criftiani della prima Chiefa: e pure nel Martivologio Romano fi leggono i Natali di 3. Bacco , di S. Mercurio, di Si Minfa, di S. Lucina, Momi, che già fureno

furomo de Demoni. Il Venerdi Sauto visse denominato dalla Dea Venere; ficcome gli altri giorsò
ordineri della fettimuna rengone chiamati con Nomi d'altre falle Divinità. Rammenta in oltre a suo vanua,
gio l'Idea bizzara del Buonaron, se cui sulla tela adove espresse di bizzara del Buonaron, se cui sulla tela adove espresse con i tantassa di dipingere ancora Caronte, che tragitta sulla sua Barca l'anime condannate, da
una riva all'altra del fiume stige; e questa Pittura vedesi nel Vaticano di Roma; quella che o'tre diciò tolleta due buoni serzi d'una elaste di certe persone troppo
munerose; e securonerosoli ad una Città, che porta il nome
di Santa.

- Confesso di buon senno la mia ignoranza i non la capisco. Sin qui, ad esempio de' suoi Gesuiti Compagni , hi pretefo , che i Riti Cineli fi potesfero tollerare fotto la scusa, che fossero usanze puramente civili, politiche ed innocenti; ora prende l'argomento di provar' il medemo colla fimiglianza di certi costumi tollerati nella Chiesa Cattolica, i quali (per ciò ch' ei ne sente ) sono Idolatrici, e Gentileschi. Chestravaganza ell' è mai questa? Per isculare la Gentilità si accusa la Chiesa di mal'avveduta? Ma tutto in vano, che qui fon preste per lei le difese. Il Carnovale, che adello trà Cristiani vien' in qualche modo tollerato, nulla tiene in se di Gentilesimo suori che il nome, anzi ne men quello nel linguaggio del volgo : e fe bene fatebbe meglio levarlo affatto , fe non folle così malagevole l'intraprefa; con tutto ciò non figode in onore di Bacco, ò di qualche altra falfa divinità, nel che consisteva la superstizione della profana Gentilità: ne dalla Chiesa viene approvato, anzi più softe condannato ne' Sacri Canoni.

I nomi poi profini già imposti nel Battesimo sono proibiti espressamente dalla Chiesa, come si può redere ne' Concili di Bordeaux dell'anno 1588a, di Re-

Nella stella meniera discorro fopra i nomi delle falfe divinità, con cui vengono chiamati i vari giorni della scitimana. La superstizione Gentilesca non confifte nel puro nome p ma nella confecrazione di ciascun. giorno ad onor del tal Nume; costappunto faceano gli antichi Romani; non già fa così la nostra Cattolica Chiefa , Iontaniffina da fi fatti coftumi. Peraltro nors poteva ella lasciar di servirsi de Nomi accemati, almeno in quanta all'uso civile, senza cagionare una confusione non ordinaria nelle sue coles imperciocche fi è ffabilitz in quei Dominj, dov'erano già in ufo pubblico, ne aveva in fuo arbitrio l'autorità di muarte nicht tiene in ie di Gerofeffe et aori Gifter

: Qui non paffo dimorare più a lungo; perche fon chiematora dir ciò, che fentorfulla Barca dipinta fotto il Giadizio Universale, che invita la curiolità foraffica su, e principalmente quella de Mandarini Cineli a mirarla in Vatienno. Dird dumuie ch'ella cum fravaginte immaginazione di Michiel Angiolo ; val'a dire, d'un privato Pittore, Il quelle come Criftianorfapeval, er credeva beniffmoreffer Caronte un fingimente poéticos e bisogna effere molto debole de mented mal afferto da Cuore per crodere che la Chiefa l'approvi. 90.41

provi perche vedeli appunto nella Cappella Pontificia in Vaticano. Per altro, fe un Bercaruolo non favolofo tragittalle ad altra fiva lontana tutte le donne di mal'affare, che fono le perfone troppo numerofe, e fcanvenerale ad una Città così Santa; farebbe certo un gran bene; ma queste vengono ivi, ed in molti altri luogbi in qualche modo tollerate, non già come celà lecita secondo la Legge di Dio, (il che sarebbe un ercor nella Fede) ne secondo le Leggi della Chiesa; ma come un male, a cui non èl così facile il ritrovar il rime-Non così ponno difenderfi al nostro proposito a Riti Cineli, i quali non fono puri Nomi, ne prividel loro fignificato; ma fono cole in fe ftelle superstiziole; Sagrifici , Immolamenti , Profumi , Suppliche , Offer-

te, e Preghiere.

"XII. Mi riempie affai di stupore, che quell' Avocato de condannari Riti Cinefi, in vece d'esempjeoranto sciocchi, non siasi più tosto servito di quello, che li presentano le cerimonie Legali , già tollerate in gran parte, e per qualche tempo dagli Apostoli; come to trovo bea portato da qualcun' altro de' fuoi Compagai, per provare, che fi pollano per la stella ragione tollerare anche adello le cerimonie Gentilelthe della Cina. Questo dico, al paragone degli altri, farebbe stato un pò men disacconcio in ragion di difesa; mà per dir vero nulla concluderebbe la cagione della remorissima differemen, etre palla trà i Riti della Legge Mofaica ; e quelli del Gentilelimo : I primi erano Santi per la toro in lituzione , perche inflituiti da Dio; erano Santi per il loro nggetto, perche veniva con essi onorato Dio; erano Santi per il loro fine a perche figuravano il venturo Mellia : questi all'opposto fono profani per la loro inflituzione, perche inflituiri ad infligazione del Diavolo; fono profani per il loro oggetto; perche s'onorano con esti le membra del Diavolo; fono profani per il loro fine percheinstituiDIF BS AS (

tuiti a divertir l' Uomo dal vero Culto di Dies Quelli fono stati morti per alcun tempo senza effer mortiferi; come parlano i Santi Padri: Questi fono sempre mortiferi ; come s'è provato colle ragioni. E perciò poterono prudentemente gli Apoltoli, tallerare quei primi sin tantoche restava pubblicata a pieno la Legge di Crifto; ma non ponno permeteerli quelli focondi al Cristiano ne pure un momento, softo che sia conesciuta la loro infezzione; che che dica, a far ridere il Mondo; il difenditore de' rei , che tali non faranno paruti agli occhi del Papa, e de' Cardinali, fe nou perche faranno stati dipinti dagli Accusatori avversari con ifiudio d'arte Rettorica , e con eloguenza patetica-Mancomale, che questi incominciano a ricuperare il concetto di buoni oratori a giudizio de' gran maestri delle figure. Ma che ripiego ridicolo, che stravagante pretefto, per isculare una fi nota disubbidienza al al supremo Capo della Chiefa? E chi mai fece tanto studio di quell'arte ingannatrice, quanto ne han fato to i Protetteri di quei Riti fuperstizioli? Che maggior pompa di flile in tutte le scritture presentate di quei Zelanti Propugnatori? E chi finalmente di tutti i ribelli alla Santa Sede ne fece più ufo, di quello, che così parla? Si leggano con più d'attenzione, le sue dodeci Riflessioni, e troveralsi non effervi altro, le non arte di Rettorica fenza fostanza, parole in aria fenza prove, declamazioni, s figure fenza ragioni. E poi dirà nella fus nona Riflessione, che questa indegno arce di dipinger le cofe. . . . . . in materia morale, nafee in gran parte dallo scredito, in cui (gli Avverfari) home meffe le file piana, e fincere della Teologia scolafica, che esamina le cose contreverse, dando loro il giufto pefo, fenza romore, e fenza pompa d' artificiofa eloquenza; egli è quel desso, che condanna la sua colpa negli altri. E poi foggiugnerà, che i suoi emoli fatti maeltri dell' arte del colorire amplificame le cofe ca-

me i Verraj, che a forza di fiato, e di raggiri diftendono; ed ingrandifenno una pricciola pafla; s' egli com inna e materia, anzi quati col mulla vuol fibbricare, e creare a forza di vento, e di fiato? O' questa è un aria; che osfinade, e fempdaliza i letrori (mi servo delle sue medeme parolo dette un poco prima delle accennate). è questa è una malizia ostinata travestita a punto in aria di zelo apparente. Non v' ba cosa in 'questo Atomo più facile ad un maligno, che dipringere' ciò, ch' esto muote con una solori, e con tal modo, che factimo rea impressime. Nei ri ciò vi bisogna statio d'arte Retoricas, perche La malizia stella prege la penna, e suggerisci tratti più neri, she

posano adoperarfi.

Eccoli ben coloriti da lui medemo colle finzioni-Per dimostrare, che molte cose da per se stelle innocenti vengono spesso mal' interpretate, è da chi non le intende, à da chi le mira con ecchio avverso; fa entrar' in scena un Mandarino arrivato di fresco dalla Cina: e doppo d' averlo fatto girare per l'ampio teatro di tutta Roma, lo'invita a prender riposo ne' luoghi più celebrati; affine, che in quelli ei faccia feco i suoi gentili Dialoghi. Lo conduce prima in un Tempio, ond'egli offervi con occhio attento le cerimonio del nostro sagrificio, che ivi solennemente si celebra : & in particolare fermi 'l pensiero sopra il sacro costume di profumar coll'incenso Gesù Cristo Sacramentato: indi fulla fera vuol che acce vei pure ad un funerale, e regga la medema cerimonia d'incensar' il cadavero d' un fedele desonto. Così confuso quel sorastiero Cinese dal doppio sumo, fa, che dimandi mezzo stordito, e tutto sprezzante: Ha egli qualche divinizà in corpo? Anzi perch'egli è ben' accorto , e ben' informato delle controverse correnti, lo fa argomentare da Teologo Gesuita con questi profondissimi sentimenti: Avete voi efempio alcuno de' libri canonici della Sarra Scrittura, che nell' antica legge l'incenfo fiafe mai dato

DITE E SOA data tecitamente ad altri fuori che a Dio? Dunque voi attribuite a quefto morto il medemo culto, e quel medefimo onore divino, con cui onorate l' Altissimo. Quest' egli à un dardo gentilmente vibrato contro l' uso piissimo della Chiefa, di dar l'incenso a' cadaveri. Conduce poi quell'intendentissimo Letterato in molte altre Chiefe , in cui lo trattiene alla vista d'alcuni Altari , con gli Dii terminali posti in luogo di colonne per ornamento d' Architettura, di certe sirene intagliate sulle loggie degli Organi, di molte cifre, e figure egiziache scolpite intorno alle Guglie, che si conservano come per monumenti d'Antichità; e lo dipinge quasi fuori di se, in contemplando tante cose profane ne' luoghi Sacri, e dove con particolarità di offequio il vero Dio da Criftiani s' adora. Finalmente lo fa girère per divertimento intorno al Monistero de' Padri Domenicani, (che più d'ogni altra cosa gli sono a cuore) e facendoli sapere, che quella lor Chiesa si chiama comunemente la Minerva perche fabbricata in luogo, dove per l'addietro eravi un Tempio a quella Dea consagrato, gli sa chiedere come a deriso; Se la Minerva è qualche Santa dell'ordine di San Domenico ; e fe quei Padri sono Criftiani. Degna interrogazione d'un

Gincle ammaestrato da un Gesuita.

Sarebbe stato assai meglio, che l'avesse stato assai meglio, che l'avesse spoo discosta dalla Minerva, dove si tiene da l'adri della Società un Banco pubblico, che gira il dannaro per tures il Mondro, e a tanto per cento. O qui si, che ben' sinformato di tal' interesse, e di tanta importanza, averebbe dimandato con issupore men sciocco, e di più giusto scandalos se il Genè il sambio universale in Roma fe que posert Patri sono il Meccatani di tutta l'Europa? Ma la verità; che disendo non vuol che mi perda in senti di vette menti; e la giustizia, per cui scriyo non la per oggetto le maldisenze, benche verissime.

Per qual fine così obbligar l'attenzione ad una scena si lunga? A che stancar tanto con replicati pasfeggi quel povero Mandarino? Nulla faceva d'uopo il metterli in bocca cante sciocche inserrogazioni sopra le cose ammirate, col mal dissegno di farlo partir ben' impresso dell'ignoranza degli Europei, e meglio confermato nella fua fuperfizzione, ful pretefto, che anche da quelli fieno interpretati finifframente ilor Riti, quantunque gli guardino con occhio Cristiano. : Ella è stata, per dirla, tutta fuor di propolito quella figura ridicola : avvegnache da niuno si niega la massima generale, che con tal finzione si vorria stabilire; cioè che molte cose da se stelle indifferenti vengono di sovente a finistra interpretate da chi le mira con occhio mal pratico, e foraftiero. Quest'egli è verissimo, e fenza una menoma opposizione vien concesso da tutti-Ma la difficoltà nel caso nostro consiste in sapere, se per lo fpazio di 70. anni, in cui fonosi agitate queste controversie; cioè dall'anno 1625, che cominciarono, fino al presente, che lode a Dio, son terminate, non abbiano potuto avere li Missionari tanto di prattica. quanto basti? Se de si gran corso di tempo non sieno un peco i lor occhi divenuti Cinefi, per veder quelle cose nel lor diritto? Il punto batte nel mirar bene, se quei Riti sieno in se stessi indifferenti, per poter diventar leciti, ò illeciti, secondo il vario fine di chi gli efercita; nella metera appunto, che le firene dipinte, gli Dij terminali scolpiti, e le cifre egi-Biache nelle Guglie sono da per se stelle indifferenti, per ellere Idolatriche, quando vengono adoperate con fentimente di venerazione verso quelle false divinità; e per effer civili, quando fi mirano como femplici ornamenti', e come avanzi d' Antichità; anzi per esfere monumenti di pietà, e di Religione, quando vi fi pianta sopra la Croce di Gesù Cristo, sono rimirate quelle figure Diaboliche come speglie dell'Idolatria COD

#### 68 O D I FEES A

conculcata, e come contrategni de trionfi del Redentore. La cauta finalmente fi reftringe nel confiderare, fe s'abbiano avute le notizie de Riti Cincfi, e del fine di chi li pratties da foli Missonari, che potevano ingannare, od essere ingannati i da un lungo, e rigorofissimo esame de Rituali, e de Libri classici della Cina, che in questo non fallano.

Ecco qui come è fondata ful falfo la mala impressione del superstizioso maravigliato; e come senza ragione si mette in guardia contro la creduta ignoranza degli Europei; qualiche per mancanza di prattica interpretassero male i Riti Cinesi, ed in particolare l'uso delle tavolette de Morti, ed il culto del Cielo; stimando falfamente che abbiano colà quella Roles credenza) che l'Anime de defonti risiedano in quelle tabelle, d tornino alle lor case in tempo, che rendono loro i tributi di riverenza filiale; e che adorino in oltre il Cica lo visibile e materiale. Tutte scioccherie, delle quali alcuni de' postri Ignoranti banno riempiuta tutta l' Europa. Così fa dir falfamente al fuo Mandarino supposto. Sotto il nome del Cielo intendiano il Signore del Cielo. Vodelle Dio, che fosse così; ma pur troppo s'è avuta una faggia, e certa evidenza della lor sciocca, e ridicola fede... Ne ha fatte già vive testimonianze una lunghissima sperienza di tempo ormai resa infallibile, & una autorità, incontrastabile de'Libri autentici e de' Rituali Cinefi, replicatamente prodotti nel decorfo di questa lite, come di sopra s'è detto.

Ma giacheipinee al mie Geluia (che con talfanola fa cinguettare il fuo Mandarino) di chiamar'ignorami utti gli Autori, che hanno riempinta l'Europa di quelle feiscolonie; metta pur anche in tal numero i molti (noi Confratelli della Compagnia, i quali affai meglio-d'ogn'altro hanno fenitto, e pubblicato in Europa chei Cinefi credono; che l'anime de' defonti ritamino alle lei proprie cale, como con Confratelli della Confrate le lei proprie cale, como con Confratelli della Confratelli d DEL GIUDIZIO. 69
che dell'apparenthiate vivande non altrimente sieltono, che
i viventi:. Scrivono così ad literam Alessandro di
Rhodes nella Narrazione francese de suoi viaggi; e missioni nella Gina pag. 87. Cristosoro Borri nella Re-

Rhodes nella Narrazione francese de' fuoi viaggi , e misfioni nella Cina pag. 87. Cristoforo Borri nella Relazione della nuova Missione de' Padri Gesuiti, &cc. pag. 208. Gio: Filippo de Marini nell'Istoria delle Millioni de'medemi pag. 134. Segua pure ad onorare con si bel titolo d'ignoranti, oltre gli accennati, tanti altri scrittori, e Missionari della sua Compagnia, i quali espressamente, e con distinto ragguaglio asseriscono: che l'Imperatore Cinefe , e tutti quelli della fetta de' Letterati adorano il Cielo materiale . . . . . . . no fabbricati de' Tempj al Cielo materiale . . . . . Che fagrificano al Cielo materiale . . . . . . Che l'Imperatore Cinefe, fà folenni sagrifici al Cielo visibile, e materiale con immollazioni di Beni, Perci, Capre, Gre-Che tiene il medemo Imperatore nel recinto del fuo gram Palagio un Tempio superbissimo dedicato alle stelle chiamate da noi le Guardie del Nort, alle quali sagrifica ; credendo quella coftellazione fia un Dio, e ch'ella dia lunga Vita. . . . . . . Che fe bene li Cinefi dicono ordinariamence, che bisogna adorare il Ciclo, ed ubbidirli, danno però à queste parole un senso empio, che distrugge la divinità, e che eftingue ogni fentimento di Religione. te queste chiarissime proposizioni sono tolte di peso da' Padri degnissimi Gesuiti Gabriel Magalians nella nuova Relazione della Cin- up. 10. pag. 946. Alef-Sandro di Rhodes nell'accennata Narrazione Francese pag. 53. Emmanuele Diaz Tom. primo de medo casheshizandi Geneiles pag. 19. Antonio Govea nella Istoria della Cina par. 1, cap. 2. Adriano Crellon nell', Istoria della Cina sotto il Dominio de' Barbari lib. I. cap. 9. Alvaro Semedo nel libro intitolato Imperio della Cina pag. 126. stampato in Madrid. Nicolò Trigautio de Christiana expedicione apud Sinas lib.I. cap.10 Gian Pietro Maffel Hifteriarum Indicarum lib. 16. Luigi

ODITE E.S A.L.

pi Leconte Tom. 2. delle memorie della Cina lettera 2. pag. 183. O adesso, pensoio, di vedere il nostro

Autore un poco più fodisfatto.

Diali a lui anche quest'altra sodisfazione, che ben la merita, per quelle cose, già fatte dire scherzando fopra l'incenfo, che nella Chiefa Cattolica fi da a' Cadaveri de' Criftiani ne' lor funerali , a' ministri dell' Altare, a' Principi Secolari, a' pubblici Rappresentanti, e finalmente a tutto il Popolo nel celebrare i divini uffizj. Qui veramente v'hà qualche cosa di più da riflettere, per difingannare certi semplici, ed ignoranti, quali da ciò inferiscono con isciocchezza, che fia questa una cerimonia puramente civile, ed in conseguenza, che si possa anche usare per onorar la statua, ed il Nome d'un' Ateiffa Filosofo, come a dire Confusio, ed i cadaveri de Gentili desonti. Questa ell'è in primo luogo una maniera d'argomentare affai ridicola, per non dire alquanto sospetta; cavar da una prattica della Chiefa una confeguenza totalmente opposta allo spirito della Chiesa medema. E chi non sa che l'ufo dell'incensare tienesi dalla Santa Madre per una cerimonia di Religione, e non per un'uffizio di civiltà? Che lo prescrive ella come una parte del Rito Ecclesiastico? Che niega quell'onore a chi sta fuori della fua Comunione? Anzi galtigarebbe con cenfure gravillime chiunque onoralle coll' Incensiere alla mano per cerimonia profana, un Principe, un Dominante. E chi non sa, che da ella lei fon venerati come Martiri molti Santi, i quali sparsero il loro fangue , più toffo , che dar l'incenfo , non folamente a gl'Idoli, ma exiandio a statue de' Principi viventi? Il che non facebbe ficuramente, le l'incensare i fosse da effa lei tenuto per una cerimonia puramente civi-Citta Cina p a rad financo . F Te-1 '0' ...

Sappiali dunque, che siccome l'offerer, e l'abbruggiamente dell'incenso sono riti passati della sinanoga alla

alla Chiefa; così ancora non vengono pratticati dalla Chiefa medema, se non per onorare il vero Dio; come appunto per dar onore allo stesso, surono instituiti nella finagoga. Ma perche Dio Signore non, folo può essere onorato in se, ma ancora nelle cose, che hanno con lui una particolar relazione, indiviene, che doppo incensato l' Altissimo, s' incensano i Ministri dell' Altare, i pubblici Rappresentanti, il Popolo fedele, e tutto il Tempio; non già per dare a quelle pietre, a quelle pareti fenz'anima, ed a tutti quei fedeli animati un onore divino; ma per onorar Dio medemo in quel Tempio, ove rifiede con modo particolare la di Maesta; in quei Ministri', che offeriscono il di lui sagrificio; in quei Principi, ò Rappresentanti, che sono i depolitari della fua giultizia; e finalmente in tutti quei Popoli Criftiani , ne'quali abita per la fede , e per l'unione della Carità.

Nella stesa maniera, e con questo principio, ragiono ancora sopra i Corpi de Fedeli desonti, a quali
no los superalis si da l'incenso, son canto per elser nati, ed aver visuto, nel grembo della Chiesa (che ciò
non è ignato ne meno a principianti della Dottrina
Cristiana) mà per escre stati, come piamente si crede, i Tempidello Spirito Santo qui in terra come dice l'Apostolo nella sua prima a' Coritati, e piamente
si spera che iabbiano ad essero anche le vive pierre dela celeste. Gerusalemmo.

Le re se rende già a quegli
fobelera l'inaminati un norro divino, mà benti religiosio, per onorare quel Dia, che loro hariempiuti della sua grazia, mentr eran vivi, e gli ricolmerà delle,
dott di gloria nell'ultima resurezione.

Come dunque potrà non meritare lo sfregio di gran temerario, chiunque per tactiare quell' ulo fantifumo della Chiefa, dà un nuovo braccio alle calunnie de Calviniti, con metter in bocca d'un supposto Cinese quelle parole: Avete voi esempio alcuno de libri Caroni.

DIFES A

pi della Sacra Scrietura, che nell'antica legge l'incenso siasi mai dato lecitamente ad altri, suori che d Dio? Quasiche si dasse nella Chiesa ad altro sine, che per onorare il vero Dio; ò ad altri, che a lui internamente, e spiritualmente venisse offerito, in quelle sacre
cerimonie, nelle quali ad altri estrinsecamente vien
dato. Anzi consorme nell'antica legge, al solo vero
Dio stimavasi tributato quell'ossequio, quando in certi casi straordinari offerivasi suor dell'Altare del Thymiama, in mezzo del Popolo, e trà cadaveri de morNum ti; come successe doppo il gastigo di Core, Dathan,
cap. 16. & Abiron, al riferire della Scrittura; così parimente

70. 46 non ad altri, che al vero Dio viene offerito di prefente nella Chiesa Cattolica, quando doppo incensato Gesù Cristo sotto le specie Sacramentali nel suo Altare, si dà pur anche a tutto il Popolo sedele, ed a'cadaveri de' desonti Cristiani in celebrando le loro

esequie.

XIII. Non parla però sempre da poco prattico quel Mandarino ammaestrato dal buon Gesuita; anzi li escono da bocca di quando in quando certe proposizioni, che rassembrano semplici a prima faccia, e senza seconda intenzione; e a ben considerarle, sono dette con arte misteriosissima : e sono per così dire, colpi maestri di quel genio cattivo, che l' ha saputo così ben' instruire. In guisa tale elagerando l'orrore; che hanno i Cinesi della nudità, lascia per così dire cader'a terra queste parole, ch' io poi raccolgo come cose, a cui si debba una maggior Ristessione: sieno queste per grazia d'esempio: A gran stento si siamo avpezzati a tollerare per fino la nudità del Crocefiso: onde per lungo tempo è stato necessario cuoprirlo in gran parte. A chi nulla sà dell'istoria, sembra ciò detto a caso; ma chi ne ha la notizia, vi scuopre un grande artificio, e degno di essere svelato, perche tutti possano ravvifarlo. Trà

Trà le memorie della Provincia del Rofario nell' Isole Filippine si tiene registrato, che una delle cose, tib. per cui sono restati molto stupiti i Missionari Dome, cap. 41. nicani nell' anno 1631, quando entrarono la feconda volta nella Cina, fu l'offervare con gran maraviglia. che i Gesuiti non dimostravano a' Cinesi l' Immagine del Redentor Crocefisso, se non al più una sol volta per ciascun' anno; e la bontà de' Domenicani predetti non ebbe molta fatica nel credere, che ciò venisse pratticato da' Gesuiti medesimi per motivo di maggior rispetto a quella Immagine Sagrofanta, tuttoche non re-Rassero sodisfatti appieno di questa ragione. Avvenne poi che arrivato in Roma nell' Anno 1643. il Padre Gio: Battista Moralez, nella sua informazione data alla Santa Sede, rappresentò lo stesso abuso di quei buoni Padri, che maggiormente era accresciuto; ed attestò,... che offendo egli andato un giorno a visitare il Padre Hurtado Vice Provinciale de' Gesuiti; il Padre Ignazio Lobo li venne incontro graziofamente con dirli: Ho inteso, che poi altri mettete l'immagine del Crocefisso fopra la porta della Chiefa; al che avendo risposto il Moralez, the non la ponevano sopra la porta, the va fopra la firada, ma benfi dentro sopra l'Altare, nel luogo più onorevole; li replicò il Geluita con grande instanza, e con maggior sentimento queste precise parole : Per l'amor di Dio nascondete l'Immagine di Gesù Crifle Crocefiffo , perche li Cineli no home arrere. Il che fu poi confermato datto ttello Padre Vice Provinciale Francesco Hurtado, il quale soggiunse: Quello è appunpunto , che già molte polte altri Padri della Compagnia banno configliato a' Padri Domenicani : conforme leggeli nella breve Relazione del medemo Padre Moralez. riferita dal Vescovo di Rosalia nella già citata sua gran lettera al Signor Nicolò Charmor.

Finalmente nell'anno 1849, a di 8: di Genn. D. Gio: de Palafox Vescovo d'Angelapelis, mella sia fa-

mosa Lettera ad Innocenzo X. (il di cui Originale; doppo molte dispute; s'è finalmente ritrovato scritto di suo pugno i si dolle d'una condotta così sendalosa di que i Reverendi Padri. Ne può dirsi essere sue questa una maldicenza, ò calunnia de'loro Aversari, ò male astezzionati (che è la loro solita scusa;) attesso es il Padre Antonio Rubini Gesinita visitator Generale di quell' Impero per le Missioni, lo conferma nel suo Trattato inticolato Mecodo della Dottrina, esse i Padri della Compagnia di Gessì infognano a' Reosti nella missione della Cima: ove dice esprellamente, che si Padri della Compagnia nella Cina non approvano necessario di di della Compagnia nella Cina non approvano necessario suo di detta Santa Immagine, a date nozicia di Criso erro.

nyo en aetra Santa Immagine, a dare noniziadi Criflo Eronyie ciffico: uno comandando la Santa Abdarc Chielache il sopongrapico por uno comandando la Santa Abdarc Chielache il soponcoman dos dalle feriteure; ne dalle isforie Ecclefastiche, che usanta de lero di mostrarla gli Apostoli. E. nel numero 32. del
100. E. medemo capo, e paragrafo, soggiugne; che li sino Tanidi an dri talvolta nelle toro Chies non mostrano le Croci, e nel
104. Dumero 48. racconta, che consigliano i Religiosi degli
104 dati ordini a non mostrare agli Infedeli, se non con gran
104. Probicciconos prezione le Immagini del Crocessis posso. Esco
11. Posto circonos prezione le Immagini del Crocessis posso. Esco
11. Posto circonos prezione le Immagini del Crocessis posso. Esco
11. Posto circonos prezione le Immagini del Crocessis del Crocessis del Gran Abdarco
11. Posto circonos presente del Benere reudito Cincele, il quale
12. La cando pompa della innata modeltia di sua Nazione,
12. Posto circonos presente del Crocessis presente la sina con consenso della con XI. facendo pompa della innata modeltia di sua Nazione,
12. Posto circonos presente del Crocessis con serve la mundi del Crocessis con della per lungo empo effatte el model del Crocessis con della con proper la presente del model del Crocessis con con presente del con proper lungo empo effatte con presente del con proper lungo empo effatte con proper lungo empo ef

terme i a munica dei Craccijio; onde per lungo tempo cifiate a mecchaire ricuperite in gran parte. Vuole il buon Gefiaita, che li ha melle in bocca quelle parole, fuggerir fealtramente una feufa; acciò non venga rimproverata la loro condotta. Ma tutto in vano; mentre nello flefo Padre Rubini fipede in chiato, che la loro intenzione fotto quella falla onefà, non fia fata diricupprive in gran parte l'immagine del Craccifio; ma di non efiporla affoltutamente; di non fiarne ufo nelle lor Chiefici di nom moltrada in pubblico], col pretetto, che

ciò non sia stato comando della Chiesa, ne giammai dagli Apostoli pratticato. Qui non accade gittar il tempo in riprovare questo loro si brutto costume con argomenti; mentre per condannarlo basta essere un buon Cattolico.

Così parimente non sono men considerabili, e misteriose le altre parole, che suggerisce al suo Mandarino, folo a fine di darfi un gran merito, l'accortiffimo Padre: fe li Gefuiti (dice egli) fono mentitori in cole Spettanti alla Religione ; come no'l potranno effer fati ancora ne' Dogmi, the ti hamo esposto? Egli è vero quel Dio Trino, ed uno? Quella seconda persona fattafi Uomo, e morta in Croce per noi? Quella Vergine infieme, e Madre di Dio? Quest'è un' argomento in buon linguaggio lavorato dalla temerità , per dare un' alta mentita al Pontefice, ed alla Sagra Congregazione; e vuol dire a chiare note in forma di filogifmo: se li Gesuiti per dar. nel genio a' Cinesi, ò per loro interesse, avessero permelli i culti idolatrici, e superstiziosi ad onor di Confusio, e de' Progenitori defonti, averebbero anche alterato il miftero della Trinità, e dell' Incarnazione; Questo non hanno fatto; Dunque ne quello. Vana e ridicola fottigliezza! Voler niegare un fatto ful mifero fondamento d'una parità, e d'una semplice convenienza; quando per altro è stato convinto con l'autorità d'infinite ragioni, di tanti autentiel instrumenti, e con l'esame disserratimo di molt'anni. Come appunto chi per giustificar Pietro adultero già convinto, facessi questo bell'argomento: se Pietro per sodisfare al fuo fenfo, avelse commelso adulterio, averebbe più facilmente commessa una semplice fornicazione : questa non Pha commessa: adunque ne quello. Chi non farebbe le fischiate ad un Avocato si Zotico, ed ignorante? Ma faccianne uno di buon pefo. r. Qui vi sono due cose da ben considerare, le quali palesano la vanità di quel fciocco ragionamento. ... Kз

76 ODIFESA

La prima si è, che se li Gesuiti avessero permessi i culti idolatrici, e superstiziosi della Cina, consessando che sieno tali nel loro essere, potrebbe sorse dedursi con più sorte ragione, che avessero anche adulterazi i misteri principali di nostra Fede, Trinità, ed Incarnazione; ma perche non hanno permessi detti culta, se non col pretendere che non sossero superstiziosi, se idolatrici; non può conchiudersi, che abbiano parimente adulterati quei Dogmi sondamentali della

Religione Cristiana.

La seconda, che essendo i Mandarinati, ed altre dignità, e cariche di quell'Impero destinate per i soli Letterati, non ponno questi omettere i riti prescritti dalle pubbliche leggi, co' quali onorano Consusto, senza perdere le suddette dignità, e senza concitars l'odio de' Parenti e de' Congiunti: onde i buoni Padri Gessuiti hanno avuto sorti motivi di lor vantaggio, per lasciargli correre, e sargli comparire puramente civili, e politici; dove all'opposto non essendovi legge alcuna, che proibisca il credere un Dio trino in persona, uno in essenza, & una delle tre divine persone incarnata, non hanno avuto per questo cagione alcuna d'alterare la verità di quei Sagrosanti Mi-

XIV Ed ecco, se non m'inganno, Lettor Cattolico, gittare a torra le dodeci Rissessioni, che con tanta baldanza si sono pubblicate da' Gessiti in Italia; Ecco già convinti d'errore, e di fassità tutti i pretesti, e le seuse addotte con arte lusinghevole in quella sediziosa serittura, per giustificare appresso de' male, ò poco informati sa loro aperta disubbidienza al venerabil Giudizio della Santa Sede, ed al Santissimo decreso del soo Legato Apostolico.

Ora lascio a chi tione da Dio l'autorità suprema il pensiero di dar gassigo a quel pazzo, ò sia malizioso surore, con cui sotto specie di zelo, e sotto manto di belle

DEL GIUDIZIO. 27 belle parole, viene incolpato il suo Santissimo decreto intorno a' Riti Cinefi, come avesse ad essere la cagion profima di Flagelli , di Terremoti , di Guerre , e Rift. 11. di Morte. Lascio alla di lui mano il metter freno a quella temeraria infolenza, con cui tanto fi è sparlato, e tuttavia fi fparla, della Perfona d'un suo primo Ministro in quelle parti, d'un Legato a Latere, d'un Vicario Apostolico, d'un Cardinale di Santa Chiesa; essendosi anche disseminato con fasto da' suoi Calunniatori, che usciranno in breve nuove scritture a provare il di lui venerabil decreto, Imprudente, Falso, Eretico, e con titoli di maggior peso. Mà quel Dio, che dà lo spirito a chi tratta la di lui causa, darà pur anche nuove ragioni per altre difese. Lascio in somma al di lui fortissimo zelo il reprimere quella petulanza sfacciata, con cui vien chiamato un decreto, uscito in esecuzione delle sue sante determinazioni, decreto che dovea scriversi più con le lagrime, che con l'inchio-Riff,13. ftro : decreto, che tira seco l'esterminio della Fede. Parole, che non uscirebbono di bocca ne meno de' Protestanti Anglolandi, i quali, se bene non riconosco-

no l'autorità di chi diffinì, approvano però la giustizia della diffinizione. Ma che! Egli è questo appunto l'usato artificio di coloro, che con isfrenata disubbidienza a' Comandi Sovrani de' Sommi Pontefici turban la pace, e la tranquillità della Chiefa. Questi fon deffi , che taccian di steri di rovinare la Religione, di mettere il torbido in Ifraele; ese tal volta viene loro inviato un qualche degno Ministro per ridurgli al necessario ravvedimento, sanno rispondere arditamente come già fece Acabo ad Elia: Nonne es ille, qui conturbas Ifrael? Al che altro non v'ha da replicarsi, is. fuorche le parole del zelante Profeta; Non eze turbapi Ifrael , fed tu , & Domus Patris tui , qui dereliquiftis

mandata Domini . & fecuti eftis Baalim. Non turba la pace di quella Chiesa nascente quel buon Prelato, ch'

entra

entra pacifico in esta, e porta a lei sentenze di pace; ma bensi la conturba, chi si ribella al Giudizio della Cattolica Chiefa. Non infipanta quella vite vangelica un'agricoltor Patriarca, che viene dall'altro Emisseno a purgarla dalle sopra seminate zizanie di superstizioni, e d'errori; ma la svelle per infino dalle radici, chi non ubbidisce a'Comandamenti del sommo Pontesse nel suo invisio: qui aterdipaliti mandata Dominii. Non rovina la Religione, nè distrugge la Fed quel Cardine della Chiefa, che viene a ristabilir-la nella primiera sua purità; ma chi va dietro a'costumi facrileghi dell' Idolatria, ed agli usi condannati del Gentilessimo: Qui secui estis Badaira.

Cofa stupenda, e che non troverà giammai sede ne' Posseri! Quando un Imperatore Idolatra dà suori un decreto contro i ministri principali della Religione Cristiana, in cui si veggono condannati ad un essio perpetuo un Vescovo, un Vicario Apostolico, un Sacerdote; ove rimane un altro Vicario pure Apostolico se sentenziato alle catene, e rimesso al Foro crimina-

M. les trè altri, (frà quali v'è il Segretario del Legato Mairos Pontificio) vengono condannati, doppo il termento reflete de'figelli, ad una prigionia parimente perpetta; E MaGher finalmente atutti li Miffionari s'intima il fiero comando di comparire alla Corte per effere efaminati forra le Magher de Constanta i di comparire alla Corte per effere efaminati forra le Magher con de della lor Religione; d'oppo dico di rutto quello di buoni Gelliti foli, quei radri, e Maefiri di muova di comparire apricalogio di qualta Venerira Agricologi di qu

l'Otom Gentin 19, quer pratici Agricoltori di quella Vangelica vigna, queeli appunto, ricevono con riverenza umiliffima un tal decreto, che quello fi dovza feriveria più colle lagrime, che cell' imbiofiro; lo trasportano dall. Originale Tartaro in Idioma Latino, affinche più sevorimente fia intelo dagli Europei; fi pigliano l'afsinto di pubblicarlo, e farlo noto a chi fi deve; mandano a tal' effetto lettre circolari in data de' 18. Detembre 1706. nelle quali confermano anch' effi La fencembre 1706. nelle quali confermano anch' effi La fen-

żenza,

tenza, e di nuovo condannano i fentenziati, come veramente meritevoli di quei gastighi, a cagione della loro imprudenza, e temerità. Pazientiffimo Dio: e molto misericordioso! Tante, e tali premure, per venerare il barbaro decreto d'un Monarca Gentile. E quando un Legato del Sommo Pentefice fa uscire un decreto in esecuzione del Giudizio diffinitivo della Sede Apostolica, per estirpare la superstizione, e l' Idolatria, quei medesimi Padri, che poco prima faceano i banditori de decreti contro i Ministri Vangelici, resistono adesso a fronte scoperta; e di ciò non contenti fuscitano una orribil persecuzione contro quel degno Rappresentante della Sede Apostolica; l'accusano appresso di quell' Imperatore Idolatra come reo di lesa Maestà; e doppo infinite persecuzioni, e Tragedie, (che cavan lagrime di Sangue a chi le legge, da lui descritte, e provate; ) lo vogliono alla perfine rilegato in Macao, dove fino al di d'oggi vien trattenuto in ergastulo. Chi mai leggerà fatto simile negli anni avvenire? Chi mai ha udito altrettanto ne fecoli trapaffati?

In darno avea prescelto la medema Santa Sede, per l'efecuzione delle sue riverite determinazioni un soggetto, che per le benemerenze della Sua Cafa amorevolissima verso la Compagnia di Gesà, e per la dignità Rif. . di Patriarca, di Legato a Latere, e finalmanes di Cardinale, fi aveffe constitue Il rifpetto, e l'amore di quegli steffi, che per l'addietro aveano dispregiato in tante occasioni i Vicari, e Visitatori Apostolici. Gli è pur'accaduto il provare contro qualunque fua espettazione il successo fatale della Parabola del Vangelo. Doppo aver inviati successivamente a: quella vigna di fresco piantata vari, e sedelissimi servi, per raccoglierne il frutto fi lungamente bramatos e trà quelli un B. Lodovico Sotelo Vescovo nominato, e Martire net Giappone, un Fernando Guerrero; un Filippo Pardo.

pine un Francesco Palù Vescovo d'Eliopolis, tutti trè Vicari Apostolici nella Cina; & avendoli veduti esposti a tanti vilipendi, ftrapazzi, e perfeguitati da quei medemi, che vantano d'essere i primi, e quasi i soli Agricoltori di quella Vigna; ha finalmente determinato il Padre di Famiglia di staccar dal seno della Clemenza un suo dilettiffimo Figlio per inviarlo: Quid Ima 20 faciam? (ha detto) mittam Filium meum dilectum : Quel Mai.21 Patriarca già confagrato colle fue proprie mani, quel Legato a Latere depositario della sua Plenipotenza, quel Cardinale da lui medemo poco doppo creato, (dicen-'do ancora tra se) forsitan bune cum viderint , verebuntur. E chi cesì non avrebbe creduto? Chi non farebbefi assicurato, che quella autorità straordinaria non mai più essercitata in quel vastissimo Regno, quella Porpora non mai più riverita in quel nuovo Mondo, fi avesse obbligato l'ossequio più divoto, e la divezione più offequiosa? E pure? fono state deluse le più giuste, e le più fondate speranze del Santissimo Padre. Gli Agricoltori in vedendo l'Erede, fonosi più che mai efacerbati contro di esso, e doppo affronti infiniti alla sua autorità; doppo aver resi vani i suoi prudenti dissegni; doppo al fin conculcati i suoi santi decreti, apprehensum ejecerunt eum extra vineam; l'hanno fatto relegare in Macao, e caricandolo di mille calunnie . I'han ferito a morte nell' onore più caro affai della vita, de occiderunt. Quid prodeft, quia vivunt bomines , fi occifi funt honores à vobis? Vivunt quidem corpora, fed erepta portant funera dignitatis.

Sin qui averò io forse fatto il Predicatore con tal maniera di dire; non vorrei ora aver a far da Profeta con ciò, che fiegue nella Parabola. Ma già che non contenti gli Agricoltori d'aver così maltrattato trà i Centili della Cina un Figlio così diletto, lo fereditano eziandio frà i Cristiani d'Europa, in pubblicando

Den.

cando , che abbia egli con un tratto di penna diffrutta tuta ta tutta la fede, e tutta la Criftianità di quell' Impero i Riff. 11. fiami lecito almeno il chieder loro, qual èquella Fede, quella Cristianità, che dal Legato (è per dir meglio dal Papa, il di cui Giudizio folo egli ha pubblicato) zimane così con un tratto di penna diffrutta? In qual fimbolo fta registrato il culto superstizioso degli Antenati, e di Confusio, che da esso viene proi-bito? In qual formula di Fede vedesi registrato l'uso delle Tabelle, e de nomi geneileschi XANG TI, e TIEN, e KING TIEN, che da esto è così condannato? Dove? Sì, che l'intendo. Questa specie moderna d'accerti Teologi, e di si larga opinione per loro intereffe , chiamano un diffruggere la Fede , eftirpare la Cristianità nella Cina, chiuder le porte del Cielo, ferrare la firada della falute a quei Popoli, quando fi tratta d' obbligargli a far rinuncia delle usate superstizioni s fembrando loro, che quest' obbligo aggiunga alla conversione de' Cinesi una cert' altra difficoltà, la quale non averebbero, le potellero confeguire il Battefimo; senza essere astretti ad abbandonare le loro Idolatriche: cerimonie. Via dunque, s'ella d così, e fe in tal! modo fi deve facilitar la stradi della conversione, e della falute a que' miseri mal instrutti, si cancelli dal Vangelo quella tremenda sentenza, che dice: Qui vere non crediderit, condemnabiture Si trovi la maniera di Mer.16 far Criftiani colla fol' accumentelimale, fenz' avernecessità della Fede; ò s'inventi una nuova foggia di Fede , che unitca la credenza de noftri Sagrofanti Mifterji alla superstizione degli errori del Gentifefimo: Si condannino gli Apostoli d'aver anch' essi chiuse le porte del Cielo, e ferrata la ftrada della Salute alle Genti, con non averle ricevute al Bittelimo , fenza prima far: lero abiurare le Idolatrie pratticates Gran cecità : e degna in fatti di compassione ! Chiamar conversione il folo ricetimento del Battelimo con l'offinata continua

20.0

zione .

zione de primi errori, e dire, che sia strada della Salute quel sentiero, che conduce alla perdizione dell' anime: far pompa di convertirne molte, e non far conto di convertirle bene's moltiplicare in apparenza gente alla Chiefa, con battezarne delle migliaja, e non dare alla Chiesa l'allegrezza di veder in loro tanti

buoni fedeli: multiplicafti gentem, & non magnificafti Latiniame. Che fravagante maniera di predicare il Vangelo? Sotto il pretefto d'agevolar il cammino della salvezza a' Gentili , abbraccia il Predicatore Vangelico le superstizioni della Gentilità; Il Maestro non toglie già dall'errore il discepolo, mà il discepolo conduce nell'errore il Maestro: Il Neosito non rimane cattechizato dall' Apostolo, mà l' Apostolo viene dal Ncofico pervertito ; il pesce in fomma non è preda nella rete del pescatore, mà il pescatore vien preso nella:

rete del pesce.

encir

E \$2.

Deh faccia il Cielo, che si ravvedino almeno adesfo d'un' error così strano; che umiliati alle Sagre definizioni della Chiefa imparino il vero spirito Apostolico : che fottomessi al Giudizio del suo legitimo Capo, riconoschino il vero sentiero della salute, per cui A d'uopo condur le Genti: che venerando i decreti: de suoi Legati, che sono interpreti della gran mente, apprendino à rinunciare, alle varie superstizioni del Gentilesmo, ed ascoltino quell'amorosa esortazione, che fece Sant' Agostino a' Donatisti doppo il rigorofo esame, che su pratticato per porre in chiaro . 14 lord controversie : Nolite este ingrate tanta misericordia Bei que per iftam diligentiam robis miniferata eft !: nulla excusatio iam remansit; nimium dura, nimium diabolica funt corda haminum, qua adbuc tanta manifestationi peritatia: cofistunt ... Fra tanto Itarà inalverabile il. decretate Gindizio-di Clemente XI perche fondato lopea da pietra immobile e su cui Gest Cristo domo de la Chiefa: flara inalterabile a non oftanti le fiacche i

contradizioni, che lo Spirito di ribellione ci oppone; dando ad intendere, che un tal decreto non è valido, perche non è stato affillo ed Valuas, come s'affiggono gi'altri, che parlan di Fede; Che son fia pronunciato ex Cathedra, dovendolo effere, per meritarfi tutta l'ubbidienza, e la stima; che legizimamente non obblighi, perche uscito da un Tribunale nulla prattico del vero fignificato della lingua Cinefe , ed altre fievolezze confimili.

Perche di nuovo rispondes (oltre il già detto) per meglio abbatterle; che quelle fono controverlie trà Millionari in materia de' riti: al Pontefice s'appareiene il deciderle : non v'hà ricorfo per altro Giudice. Le bà egli finalmente decise; ed al superiore di tutti quegli, che fonosi scoperti in errore, hà già dato egli stello in propria mano il decreto; oltre l'intimazione fattane dal Legato nella Cina, acciò correggano con tal norma la loro mala condotta. Non sò vedere come possa estere pubblicato in miglior forma, e con maggior carità, fe per avventura non amallero elli di render scandalizzato anche l'estero, che nulla sà di fi fatte materie. At sa not the me al me

Per ultimo dimando, e con ciò rispondo à tutti gli obbietti; il decreto d'Alefsandro VII. fopra di cui hanno fatto, e tutta via fanno fi gran romore fenza veruna cagione, fu mai affiso ad Valuer, per speritarii tutto il valore) - in mai pubblicato con tanta folennità; come il presente? Fù pronunciato ex Cathedra in altra maniera che quelto? Ebbe. Alefsandro, per ben giudicare di quei Riti, la profonda cognizione del linguaggio Cinefe? lo credo di nò. e lo credera meco il Mondo tutto. Danque fi ricerca la gran prattice di quella lingua per quello decreto, che condanna quei Riti, e non ricercavali per quello, ch'al loro parere gli approvo? Danque è neeessario, che per riprovargii fi diffinifca con folemi-

# DID INFIESSA'

tà non mai ufate in questa controverba, e per approvargli basta una permissione condizionata? Dunque la fentenza contraria deve elsere affilsa ad Valuas, la creduta favorevole semplicemente decretata? \* Ecco qui dove vanno à terminare le dicerie di tal fatta. Starà dunque, lo replico, inalterabile questo Giudizio, e voi Reverendi Padri dovete cessare dalle vostre oppofizioni, perche quelto fempre fermo suffite contro di Questo è uscito de quel Giudice, à cui avete voi medemi portata la causa; innanzi à Lui vi sicte avanzati, per dar la taccia d'ingiusti, e d'ignoranti à quei Prelati, che avevano già nella Cina contro di voi giudicato; à quello pure avete presentata l'appellatione contro quegli fteffi , de eni rimanefte già condannati ; appresso di quello avete fatte voi delle inftanze fino al fastidio, e fiete sempre partitior convinti, or confusi ; e con tutto questo non vi pentite giammai dell' usato vostro surore, e dell' ordinaria vo-Atra arditezza. Non sono già io ne men questa volta

S' attenda bene , che'l Gesuisa Martinio visornato da Roma mella Cina non ardi d'intimure alle parti cioè d'Padri Domenicani il decreto d' Aleffandro VII. da lui ottenuto i conforme tante volse l'bà rinfacciato a' Gefuiti, l'Illustrissimo Ravaretta ne'suoi tratsati , che compose effendo infieme con loro rilegato à Cantone, tom. 1. pag. 465. & som. 2. pag. 129. è 338. Mari simolate le stesso Martinio da medesini Padri Domenteani di mestrarle in forma ginvidica, alera rifpofia mer diede loro, fe non, che i 11 noftro Padre Generale non delidera, che si pubblichi: ci baftà, che l'ab-Biamo ottentero. Ne ciò pad negarfi giacche le concede il Gesui-za Branzati nella sua risposta Apologenica : Esto Paternivates vostranon viderine illud decrerum; non erar mereffarium; at illud vi-Stones veffris Paterniratibus oftenderemus: del che n'affogna que-Ba feiecca raggione r Cum certum effet, Parres Dominicanos lato pro noffer fententia decreto minime allenfuros fuille; Sarius fair . al conrentiones evitandat, illis derretum non propriis manibus offerre, fed felinquere ut alia via illius decreti notitia perveniser. Ma la vera ragione siera, perche nella Cina fo seccova con many la falfità dell' esposizione; in cui fis dato.

quello, che parla, egli è il grand' Agostino, che vi corregge con quella medema sentenza, con cui sgridò i Donatisti.

INDICTUM CONTANTINI (OR diciamo ČLEMENTTIS CONTRA VOS TVITT) QUO VESTRI CAUSAM MISERUNT, APUD QUEM D'UDICES EPISCOPOS REPREHENDERUNT, AD QUEM A' JUNCIESIE EPISCOPIS APPELAVERUNT, QUEM TEDIOSISSIM INTERPELAVERUNT, E' A' QUO TOTIES CONVICTI, ET CONFINE REDIERUNT, ET A' PERNICIE FURGORIS, ET A' DERNICIE FURGORIS DE NOR RESERBERT. P.P.B.1056,

transplante of the series ed an edischer in en edischer eine eine en and the solid rationalization Saw a L. Compagnos conference the back of the system at the water it diami entroid Receive on the sale alex of the other rung usles can be well as the growing and a wellfilma forms medient, do svets a depose describbanio. at the contractor and a contract or a die. politicate provide aller d'arthourett, in election elification are courry, no per dropusen and the think is costact little . You che l'o seve le Sa, my : delle dodeci Reft. " ni, mà de me totalmonte convocta d'uiro ac così là idioccheres dell' na verre de aplieno Sepele, dalla firavalina

# PRIMA APPENDICE

Contro una Scrittura Stampata in lingua latina co titolo, Note in Notas adiestas Decreto Legan de La-

El punto ch'io credez di fermar la penna, e i penfieri sulla prescritta Difesa del Giudizio Apostolico di Santa Sede; mi capita inaspettatamente incluso un Foglietto, stampato in lingualatina col titolo Nota in Notas, &c. Muovemi la curiofirà con tutta fretta a donarli un occhiata foi di passaggio, credendo vi fosse in esso, come in compendio. qualche gran cofa, che meritalse il tempo d'un ettentissima meditazione: ma non tantosto l'ho io veduto, che vengo affretto a cangiar fentimento, non avendovi ritrovato in leggendolo, che un debolissimo sforzo d'un principiante discepolo, il quale per sar conoscere il suo buon volere agli riveriti Maestri, si è ingegnato di stendere quelle due righe in soccorso inopornuno della caufa perduta. Ripiegato quel mezzo foglio. stava sopra pensiero, se avessi a degnar di risposta una composizione si misera, non solamente perche la di lei poca estensione pareva non esfere d'altro meritevole. che d'una giustissima non curanza, ma eziandio perche altro non richiedess a confutarla di soverchio, che Popporvi la Scrittura delle dodeci Riflessioni, già da me totalmente convinta d'errore: così la sciocchezza dell'una verrebbe appieno scoperta dalla stravaganza dell'altra In

ILIT.

87

In fatti allo scrivere del sedizioso Autore già rifiusi tato, le Note, à sieno possille aggiunte al decreto del Legato Tournon, sono piene d'odio allegro, a contento della tanto bramata e sospirata vittoria ettenuta finalmente dagl' emoli della Compagnia : al dire dell' imprudente censore tanto è lontano dal vero, che visia stata vittoria alcuna per essi loro; che la Compagnia ha fortito l'onore di vincierice, e trionfante. Quello colle più veementi declamazioni dal principio sin'al fine si duole della condamarde Riti : a Cerimonie Cinesi fin'ad ora permesse, ed approvate da' Missionari Geluiti; Questo tutto diverso di sentimento pretende, non effere stata fulminata controquei Riti , e Cerimonie alcuna sentenza. Il primo certamente persuaso, she il Legato Apostolico col suo decreto pubblicato abbia umiliata, avvilita, vilipesa la venerabile Compagnia di Gesù, s' infuria contro il medesimo, e sen-22 rispetto al di lui eccelso carattere, so lacera con mille invettive, ingiurie, calunnie, ed improper che fanno inoridire chiunque hà cuore di Religione: Il secondo contrario di pensiero a fronte seoperta sostiene, che la Compagnia non abbia ricevuto un menome disenore, ne sia stata in modo alcuno offesa dal Giudizio di quel Ministro della Sede Apostolica. In somma l'uno dà all'altro una continua mentita:, e niega: con franchezza rutto ciò, che il compagno collante mente afferifee

Chiunque nonne i informato della politica della Compagnia, refta affai forpreso in redendo ma contradizione si aperia, ne può così facilmente capire come sia
possibile, che due Scrittori del medesimo corpo diretta
da medesimi superiori, spinui da un medesimo sine di
disendere la stella causa, caminina per due strade così que
poste fra lorosi e che con stanta diligenza, le afar no sa
pubblichino, e si dispensino da lor Compagni d'a mendue le Serituare. Io ban di facile stinuado, e ne seri

le in poche parole il Mistero. La Compagnia di si gran credito appresso il Mondo, riceve una gran ferita nella fua frima , perche convinta da un Giudizio folennissimo d'aver fomentata l' Idolatria in un' Imperd vastissimo per lo spazio di più di settant' anni ad onta di tutte le opposizioni fatte da' fedeli Ministri del Vangelo. In una tale circoftanza per lei fi fvantaggiofa . If ha da pratticare tutto lo storzo per inventar mille medi apparenti con discapito della verità, co quali e fi ripari, e fi ponga in falvo il di lei onore. Quindi non presentandosi all'immaginazione appassionata. che due mezzi per conseguire un tal fine; ò di negare, che sia stata veramente condannata, quantunque i decreti parlino con tutta chiarezza; ò di tacciare d' ingiusta la condama, abbenche fulminata con tutta giustizia; scrivono alcuni per persuadere, che il fulmine del giudizio del Ministro Apostolico non sia caduto sopra la loro Compagnia; scrivono altri per moftrare, quanto sia stata ingiusta la saceta del decreto che l'hà prefe di mira; poco curando, che il compagno resti foggetto alla taccia di falfario, e di mentibore, purche fi mantenga nel credito, e refti giuftificata la Compagnia. Bella invenzione, e degna folo dello spirito de Padri Gesuiti, che ad altro non penfano, che à crefcere di ftima, à almeno a non perderla nell'animo de' loro parziali! V' hà però un grand'inconveniente per chi s'affatica in dimostrando, che: non vi fia ftata alcuna fentenza contro la Compagnia, nel decreto del Legato Apostolico, ed è, che la Compagnia medefima pubblicamente fi oppone a di lui fentimenti, e ne intraprende con vanità la difesa. Già è noto à sutto il Mondo che i fuoi superiori maggiori hanno praeticato in Roma gli ultimi sforzi , per foltenese de appellazioni inviato da Gefuiti delle Cina ; e da certi Vescovi loro parziali, con presentare memorialis com produrte feritaire y con impiegare e Padroni,

#### APPENDICE.

ed Amici a fin d'ottenere la rivocazione del Giudizio pubblicato dal Cardinale di Tournon: il che certamente non averebbero posto in opera con tanta indu-Rria, e premura, se non folle condannata e la Dottrina, e la prattica della Compagnia, intorno a' Rici di quel grand' Impero. Questo nuovo riflesso, che con più di chiarezza fa vedere quanto sia vano, e ridicolo l' impegno dell' Autore delle Note contro le Note, potrebbe dispensarmi dal rispondere ad un' operetta per tanti capi si dispregievole : Mà per non lasciar nell'inganno chi da simili apparenze resta imprudentemente lufingato, farò conoscere con brevità tutti gli errori, falsi supposti, e sciocchi ragionamenti che si ritrovano in quel brevissimo scritto. Niente più richiedesi, per correggere un Pedantello dell' Inferiore, che appena intende i primi principi di queste materie, e che la condotta degli accennati fuoi fuperiori maggiori condanna ò per ignorante, ò per bugiardo.

I. Dà egli principio alla sua critica per la nota B contenendosi nel silenzio contro la Nota A. Questo fuo tacere in rifguardo della prima Nota, lo convince di non aver trovato che rispondere, per giustificare la Compagnia sopra un punto di si gran rilievo, in cui i Gesuiti di Pekino vengono tacciati di aver servito di cursori e banditori all' Imperator della Cina, per pubblicare il di lui decreto, co'l quale i Vefcovi, i Vicari Apoltolici - coordoit, e i Miffionari degli altri Ordini fono condannati al bando, alle catene, a' flagelli. Il fatto vergognoso è si pubblico, che non può ellere foggetto ad alcuna controversia. Ed affinche non venga mello in dubbio ciò, che contiene il sudetto decreto, si pone qui sotto gl'occhi del Lettore tal quale fu trasportato dalla lingua Tar gara in idioma Latino dal Padre Gerbiglion Gefui-

£a.

Ten tam, Fam theou, Hona to, funt homines turbu-

bat fini , lent in sua agendi ratione, nec il sunt, qui poscaumi , sint permitti remanere intrà Provincias. Tra danma simi , tur tribunali militum, a quo designetur unus ManMaigrat , dariaus, qui eos citatis equis Cantonem deducat;
Merce , sibique eos committat Præsecto generali Tsum ton ,
felecto , & Proregi à quibus eliciantur Macaum; nec ulGonti. , lo modo sinantur rursis venire.

In posterum si Europei habent Piao, seu diplo-,, ma authenticum, bene est: quicumque autem non ,, habuerint, a Præsectis generalibus Tsum tou, &

, Proregibus non permittantur remanere.

Præterea fi qui deinceps Europei advenerint, om-

Heclinia " nabitur diploma illis dandum.

com me. Iusuper dicitur Pi sien sian, turbas secisle in Procom ne. 9,3, vincia su Tchuen. Ex criminum tribunali unus D. 49-5, scriba desgnetur, qui dictum Pi sien sian citatiepiani. ,, equis deducat ad Proregem dicte Provincie, ipsihae sini. ), que tradat. Prorex re examinată, scripto ad me

canomi- si de en re referat.

na fam Yam kiao, Kout che, Tchin ficos, funt homines mawines , xime turbulenti, & odio digni. Non debenr reinter , mitri in patriam fuam. Tradantur tres illi tribuguse fi), nali Criminum; & finguli quadraginta verberibus
feretze-, pritus excepti, deinde deducantur all Prafectum gewine D. peralem armorum Provincim leao tum, qui cos
cardijin aliquo loco collocabit, non permittens cos vaTames y gari,

oii. Quod pertinent ad Kiam ouci piao, Li y fen, quanfontilli, doquidem absolutum est negotium, de quo interrosui fen, gandi erant, illi ad patriam suam revertantur.

subjer II. Si duole, che filsmente s'imponga à suoi Consingir i ratti di solà, come soltentino onne sservi cosa almorpre cana nella Filosofia de cines, che non si possa accordare; sina colla Religione Cristiana. Egli è questo un rammarico so opu es, che ha l'origine dall'ignoranza di ciò, che hano spres.

scritto i suoi Compagni; ed io prendendo compassione del di lui dolore , per perfuaderlo à mitigar la fua pena, gli fomministraro un chiaro lume, che servirà ad iscuoprirgli la Dottrina de' Gesuiti della Cina intorno alla Filosofia de' Cinesi. Legga dunque il suo Padre Lodovico Couplet nella fua scientia sinica; ove insegna ex professo, che finica Philosofia, fi bene intelligatur nihil habet legi Christiana contrarium. Legga il suo Padre Filipucci , quale espressamente softiene, che il libro Cinese TE' KING, che altro non è, se non un ristretto di tutta la Dottrina di Confusio, e de'di lui primi Interpreti ; Summa eft optima Dottrina phifica, & moralis : qual fentimento quando fia vero apertamente · fpiega che la Filosofia Cinese non è contraria alla legge di Cristo. Legga finalmente (quando la fortuna gliela porti fotto gl'occhi) la folenne protestazione, che il Padre Francesco Gerbiglion superiore de Gesuiti Francesi abitanti in Pekino doppo una deliberazione capitolare de suoi Religiosi, sece al Legato Tournon il primo di Luglio 1706. e la legga sul fine, in cui vedrà terminata, istanza con queste precise parole: Ad quasitum Excellentia vestra an defenderemus nibil eBe in doltrina Confucii contrarium Religioni Christiana , jam refpondimus, quod quando Illustrissimus Dominus Cononensis proferret sigillatim ea , qua in Dollrina Confucii putat effe contraria Religioni Christiana diceremus muid luber ca ve fentiremus : Nime vefpondemus infuper, nibil battemus ab adperfariis nostris prolatum in tali Doctrina fuise. prout illa in folis Confucii libris clafficis continetur , quad aperte Religionis Christiana fundamentis adversetur. Doppo questi testimoni autentici, non potra più dolersi l' -Autore del mezzo foglio, che venga falsamente imposto à suoi Confratelli di sostenere non esservi cosa alcuna nella Filosofia de' Cinefe, the non fi possi accordare colla Religione Christiana. Il suo dolore è sregolato, ed à tapriccio, à cui dourebbe succedere un vero dolore M a d'cf-

#### PRIMA

d'effer convinto di poco prattico, per parlare con qualche indulgenza, de' sentimenti de' suoi Compagni sopra tal punto.

III. Asserice, che il decreto del Legato non condanna distintamente questa proposizione, non estervi sofa alcuna nella Filolofia de' Cinefi, che non fi poffa atcordare colla Religione Cristiana: e per moltrare , quanto sia vero il suo pensiero n'adduce la ragione con dire, che il Legato non parla della fola Filosofia in particolare, mà della Dottrina, delle leggi, de'Riti, e dell' usanze Cinesi in comune, dichiarando, che quantunque alcune possino conciliarsi colla Legge di Crifto, non possono alcune altre essere alla medesima conformi. In tal guifa co'l folito artificio degli equivoci si familiari à tutti gli scrittori della Compagnia, si tenta d' ingannare i Lettori. Per iscuoprire quanto fia falfa l'addotta ragione, basta dare un'occhiata attenta all'espressione intiera, con cui parla il Legato nel suo Giudizio sopra questa materia. Divide il Ministro Apostolico in due Articoli il punto, di cui si tratta. Nel primo non può negarfi che non unisca la Dottrina, le leggi, i Riti, e l'usanze de' Cinesi in comune, val'à dire, di quelli della fetta de Letterati , e che non dichiari , che alcune ufanze , e leggi Cinesi possano conciliarsi colla legge di Cristo, alcune nò. Mà nel secondo, sopra cui cade solo la Nota B si restringe al particolare della Dotrrina de' Cinesi Letterati, e difinisce non esser questa in molte cose conforme alla Legge di Crifto. Si deinde interrogentur. così parla il Legato, quanam sint in divina lege qua Sinarum Deffrina non funt conformias Respondebunt plura. Chi non confessa ellere stata condannata con que-Le parole diffintamente la propolitione de' Geluiti. & non ha ragione, dl'ha maliziofamente pervertita : giacche effi loro presendano, che nella Dottrina di Confitho non vi fia niente di contrario alla Legge di Dio.

## APPENDICE

al che direttamente s'oppone la decisione del Legato dichiarando effervi in quella molte cofe contrarie alla Legge divina. Non sò, se la sciocca sottigliezza di di questo Critico s'inoltri ad immaginarsi, che il Cardinal di Tournon fotto il nome della Dottrina de' Cinefi, in molte cose contraria alla detta Legge di Dio, altro intenda, che la loro Filosofia; quasi che vi fossero nella Cina altre materie professate, e trattate da quei popoli, diverse dalle Filosofiche. Sarebbe questa un' immaginazione assai degna del di lui bel spiri-Avverta però, che li suoi Padri di Pekino, contro de' quali fenz' alcun dubbio il Legato hà pubblicato il suo decreto adoprano la medesima parola di Dottrina nella loro protestazione presentata al Cardinale; e promettono di difendere, che contro la Dottrina di Confusio non si è mai opposta cosa alcuna, che non si polla conciliare colla Legge di Dio.

IV. Offerva, che il Regnante Pontefice nel suo des creto non hà voluto difinire niente intorno alla proposta quistione se la Filosofia de' Cinesi possi accordarsi colla Religione Cristiana. Ma perche non s' inoltra ancora nel far apparire, che Sua Santità nel tempo stesso dà commissione al suo Legato di giudicare sopra quel punto e di ordinare sù questo ciò, che stimarà più convenien-Interea tamen committendum est prafato Domino Patriarcha Antiocheno, ut audieis spifeopis, & Vicariis Apostolicis , nee non perttioribus Missionariis illarum partium, bac in re id ftatuat, atque decernat, quod juxta datam fibi à domino prudentiam, Catholica Religionis indemnitati, atque animarum faluti magis expedire cenfuerit. Chi hà dunque preso di mira il Censore? Il Legato che hà giudicato per commissione datali dalla Santa Sede, d pure l'Autore delle Note, che hà veduto semplicemente ciò, che il ¡Legato hà deciso?

V. Pretende ester lontano dal vero, che i Gesuiti abbiano sostenuto, che li Cinesi non onorano Consusto; ed i

#### PRIMA

ed i loro Progenitori defonti con veri fagrifici e Riti Superstiziosi; merce che (scrivcegli) Alesfandro VII. full'esposizione fatta'i dal Gesuita Martinio, altro deeide intorne à Riti Civili, ed altro intorno a fagrifici, e Riti superstizios. Doppia ignoranza. Primieramente . quanto fia vero, che i Gesaiti impegnati in questa causa abbiano preteso, che i Cinesi non onorino Confusio, ed i loro Antenati con veri fagrifici, lo provano chiaramente, e senza opposizione i due seguenti rifielli. Il primo intorno al culto di Confusio, si ha, che quei buoni Padri hanno spesse volte dichiarato (con qual verità Iddio lo giudichi) che i fuoi Missionari aveano profbito a' Cinesi convertiti le Cerimonie più solenni, che quel Popolo Gentile prattica per onorare Confusio; non già perche stimassero che fosfero veri fagrifici, ma per maggior cautela e per modum consilii , come parla il Genita Brancati nella sua Risposta apologetica pag. 76. ed il Padre Telliernella fus Difesa de nuovi Cristiani, avendo secondo il lor fentimento, qualche apparenza di sagrifici. Compatisco l'Autore di mezzo foglio, per non aver lette le scritsure fatte fopra ciò nel decorfo della caufa, ma non poss' io già sculario di non aver lette almeno le dodiei Riflessioni, che con tanto sfarzo hà egli stesso distribuite; perche ful fine di queste avrebbe ritrovato che i Missionari della Compagnia banno proibite le Cerimonie più folenni , folite farfi negli equinoz j , che per avere non sò qual' apparenza di sagrifici, danno più nell' occhio del popolo Criftiano, e lo scandalizano. Or chi fente, e parla così, non nega egli chiaramente, che fiano veri fagrifici, giacche non vene riconosce se non una tal qual'apparenza? Il fecondo riflesso intorno al' sulto de Progenitori defonti conlifte, che i medemi Padri confessano aver permesso benche non tanto liberamente . i culti folenni de' morti foliti pratticarsi da quei gentili in certe stagioni dell'anno. Eccone un tefti-

APPENDICE restimonio nelle parole del Gesuita Autore anonimo delle Lettere ad un' Abbate di qualità pag. 85. e 114-Nel tempo ifteffo, dice egli, che i Gefuiti protestano d'aver Sempre vietato (cioè, come s'è veduto per puro configlio) le Cerimonie di Confusio negli equinoz i , confegimo infieme d' aver fempre permello le fimili Cerimonie de' Moggiori. Dunque hanno pretelo quei Padri, che i Cinesi Gentili non onorino ne meno ne culti solenni degli equinozi i loro Maggiori con fagrifici: altrimente confessarebbero aver permesso a' loro Neofiti di sagrificare a' loro Maggiori : il che quantunque in fatto fia yeriffimo, vien però da effiloro altamente negato. Quanto poi alla prova in contrario (seconda ignoranza del Critico) che egli cava del decreto di Alessandro VII. e dall'esposizione del Gesuita Martinio, per sar conoscere quanto sia apertamente falsa, basta leggere amendue quegli scritti, in cui si vedrà, che il Martinio nella sua scrittura presentata al Pontefice non proferì ne meno una parola del culto folenne di Confusio nelli due equinozi, ne'quali si fanno i fagrifici : e se bene nell' altro punto del culto folenne degli Antenati, concede pratticarli certe cole superstiziose, tace però con grandissimo studio le Cerimonie, che provano essere. veri fagrifici. Quindi è tanto contrario al vero, che Alessandro VII. in consequenza di ciò, che espose quel Gesuita abbia altro decretato intorno a Riti civili, ed altro intorno a' fagricos, che ne meno la parela fola di sagrificio si legge santo nell'esposizione del Martinio, quanto nella risposta del Pontefice, & sia del-

VI. Oslerva che il decreto del Legato non difinifec che nutti li Riti de Cinesi verso Consuso, ed i lora Progenitori suno veri fagrisici: mò Galmente, che non à lecito a Cristiani di fare a Consuso, ed a Progenitori i fagrisci, che da Cinesi Idolatri arengono praticagi: dal che (segue egli a dire) non si può conchiusati: dal che (segue egli a dire) non si può conchiusa-

la Sagra Congregazione confermata dal Papa.

che i Cineli convertiti non onorino altrimente Confufio ed i loro Progenitori, che con veri fagrifici. Sciocca e ridicola offervazione! E chi mai de' Missionari più Zelanti hà fognato, che tutti li Riti de' Cinesi verso Confusio ed i loro Antenati, siano veri sagrificj? Chi mai hà detto, che tra i Cinesi Letterati non vi sia altro modo d'onorare il loro Maestro ed i loro maggiori, che con veri sagrifici? Chi mai finalmente hà pretefo, che il Legato abbia dichiarato, che tutti li Riti de' Cinesi verso Consusio, ed i Progenitori siano veri fagrifici? Solo s'è pretefo, folo s'è detto, folo s'è osservato nella terza nota, che i Cinesi onorano il loro Maestro, ed i loro Antenati con veri fagrifici; e s'è voluto dire, che trà vari Riti, che da' Cinesi si pratticano per onorarli, vi fono ancora de' veri fagrifici; non che i fagrifici sieno i foli Riti, con cui gli onorano, essendovi tra di loro molte altre Cerimonie diverse da' sagrifici, con cui gli protestano il loro culto. In quella guisa appunto che , chi dicesse : Gl' Ebrei onoravano il vero Dio con veri sagrifici; non pretenderebbe per questa maniera di parlare, di dar'ad intendere, che tutti li Riti, co' quali Iddio era onorato dagl' Ebrei fossero veri sagrifici, ma solamente, che frà tanti loro Riti si numeravano i sagrifici, e che questi erano la parte più folenne del loro culto. I Gesuiti però impegnati in questa causa hanno sempre negato come s'è già mostrato, che frà tanti Riti da' Cinesi posti in opera per onorare il loro Maestro, vi follero de fagrificj: pretendendo, che anco li più folenni, foliti farsi negli equinozi, non fossero veramente tali, ma ne avessero solamente una tal qual' ap-Barenza. E tanto appunto contro di loro si dichiara dal Cardinale di Tournon nel suo decreto, in cui proibifce a' Cinesi Cristiani di sagrificare a Confusio. ed a' loro Progenitori defonti, come da' Cinesi vien pratticato,

#### APPENDICE.

VII. Dimanda, se è possibile, che i Gesuiti siano stati così sciocchi di pretendere non esservi cosa alcuna di superstizioso nell'uso delle tavolette de' desonti in cui credono li Cinesi, chel'anime risiedano, per ricever l'offerte, e i sagrifici de' Posteri? La risposta non è molto difficile; ed eccola in pronto: Li Reverendi Padri entrati nell' impegno della causa non hanno pretefo, che quell'uso foste senza superstizione, confessando che i Cinesi abbiano questa credenza; il che sarebbe stato una sciocchezza troppo esorbitante : mà per lo contrario hanno negato, ò dissimulato, che i Cinesi professino quella credenza, per poter permettere quell'uso a' loro Ncositi, come innocente, e libero da ogni superstizione. Ed in questo hà fatto risalto l'arte del Gesuita Martinio, che maliziosamente hà tacciuto detta credenza de' Cinesi nella sua esposizione già presentata ad Alessandro VII. per ottenerne con inganno più facilmente l'approvazione. Quanto però sia vero, che i Cinesi abbiano questa credenza, cioè che l'anime de'defonti tornino alle tavolette, per riceverne l'offerte de'loro posteri, s'è già provato evidentemente nella pag. 68. della difesa, colla testimo. nianza di trè Gesuiti di buona sede, che non erano preoccupati dall'impegno. Nulladimeno fa d'uopo qui aggiungnere un folo fatto pubblico per maggior conferma di quanto ivi hò detto, e per mostrare con tutta chiarezza, che questa denza non solamente si professa dal volgo, ma anco da' più virtuosi dell' Impero ; e dallo stesso Imperatore. Nell'esequie, che d'ordine dell' Imperatore medefimo si fecero al Padre Adamo Schaal Gesuita suo Matematico, tre anni doppo la di lui morte ( non gia all' usanza de' Cristiani per dar fuffragio all' anima di lui; mà all' usanza Gentile, per riparare appresso del pubblico il disonore, che quel Padre avea ricevuto avanti la sua morte) il tutto su ordinato, e disposto sul sistema di quella falsa creduli-

Vi si secero le solite splendidissime offerte avanti la tavoletta del suddetto Padre coll'inscrizione ivi pratticata : Sedes Spiritus Patris Joannis Adami Schaal : (degno Paradifo meritamente dovuto non folo a quell' anima, ma a tutti ancora gli oftinati Propugnatori de'Riti Cinesi! Vi aggiunsero di più un bellissimo Elogio funebre, in cui l'Imperatore parlava all'anima del Gesuita, e conchiudeva con dirli queste precise parole tradotte poi dal Cinese in Latino dal Padre Antonio di Govea Gesuita, nel suo libro intitolato Innocentia vielrix pag. 29. & quando is es, qui etiam nunc percipias sensum animi mei , potes utique venire , & que offerimus, suscipere. Questo sentimento tanto chiaramenre prova, che lo stesso Imperatore professa questa falfa credenza del ritorno dell'anime per ricevere l'offerte de viventi; che i Gesuiti venuti doppo del Padre Govea, poco sodisfatti della di lui sincerità, hanno giudicato affai conveniente il falsificare quell'ultime parole dell' Elogio funebre, col mettervi in cambio quest'altre : Et ut es intelligens , ideft mei erga te animi conscius, id tibi gratum, acceptumque futurum confido. Così il Gesuita Anonimo Autore del Libro intitolato: Monumenta sinica pag. 240. Con tutto ciò quello, che prima di tutti ha scritto il Padre Govea conserva inalterato; e siccome evidentemente dà a conoscere la falsa credenza de' Cinesi Letterati, e del loro Imperatore intorno all'anime de defonti, così convince di mala fede chi poi hà alterato, e corrotto l' Elogio fopraccennato.

Non può negarfi, che'l Pontefice Regnante, doppo aver condannato l'uso delle tavolette come veramente si prattica da' Cinesi, non abbia aggiunto che si potrebbero tollerare, caso che in esse vi fossero solamente feritti li nomi puri, e semplici de' desonti, senza quella inscrizione: Thronus, fen sedes spiritus pel Anima N. defuncti, e senza quell' erronea opinione de' Cine-

#### APPENDICE.

si con mettere di più à canto delle medessime una prostessone di Fede, che dichiari così credono i Cri-stiani intorno all'anime de'desonti; e qual specie di pietà prostessone verso i loro meggiori. Quello ripie-go però dalla Santa Sede tollerato, non si già ò inventato, ò posto in opera da'Gesuiti; mà ben si da alcuni altri Missonari, che s'appigliarono à quelto prudente partito; quando per lo contrario i Gesuiti cercavano mille sottigliezze, per rinvenire un buon fenso alla solita inferzione, ( che da Sua Santità vien proibita ) per poterla permettere a'loro Neofisi.

Ed in vero non può dirsi abbastanza sin dove arrivi la fottigliezza di quegli accortissimi Padri Misfionarj in ritrovando partiti; affine di permettere a loro Allievi, non solamente le più spaccate, ma eziandio le più sporche, e più sucide Idolatrie. Il Cardinal di Tournon ne hà scoperta una bellissima nel fuo Viaggio della Cina, ne posso qui tralasciarla a cagion della nausea, che può recar'al Lettore, per non tacer quella gloria, che ben si meritano così ingegnosi Inventori. Arrivata che su quell' Eminenza a Ponticeri fulla costa di Coromandel, osservò che gli abitanti di quel Paese hanno in uso d'adorare le Vacche come se fossero una specie di divinità, e raccolgano a questo fine con divotissima riverenza te fecce di quegli animali : inte acce feccare ne fan polvere ; che disciolta in certo liquore, si lavano con esta la faccia, per onorare in tal guifa quelle supposte da loro divinità. Altri Missionari men sottili, e meno spiritoli de' Gesuiti sarebbero stati assai imbrogliati in tal cafo; voglio dire gl'Ignoranti , gl'Imprudenti, gli Scrupolofi Domenicani non averebbero auto cotal' ingegno di ritrovare si bei ripieghi , per far tollerabile quella immondissima Idolatria ne' convertiti Coromandesi. Ma gli trovarono affai di facile quei Dottiffimi . A vedu-N a

PRIMA

tiffimi, e Indulgentiffimi Padri Ignaziani, nel lor'arrivo in quel paese; perche giunti esti soli al sommo del saper'ammaestrar tutte l'anime, ponno dirsi con tutta giustizia, come disse l'Apostolo Omnibus omnia facti; non però ut Christum lucri faciant, ma per distruggerlo; quando per compatire alla debolezza di quei Infedeli, ritrovarono la maniera di fantificare (mi si perdoni, che dico vero) per in sino lo sterco, di Vacche, benedicendolo spolverizzato con quella medesima cerimonia, con cui vengono benedette le ceneri, delle quali si serve la Chiesa nel primo Mercordi di Quaresima; e così benedette, lasciavano poi in ficura libertà quei miseri convertiti di proseguire le loro usanze in quella setida, e nauseante superstizio-Tanto vedefi registrato nell'Istoria del viaggio del Cardinal di Tournon nella Cina, novissimamente stampata in Parigi sotto il Titolo di Memoires pour Rome, sur le stat de la Religion Chretiene dans la Chine.

VIII. Replica l'autor delle contranote la folita canzone della dichiarazione dell'Imperator della Cina, fovra quelle parole Calum solito con aggiungnere, che quel Monarca è ben fi Gentile, mà non Idolatra, ne Ateista, e che sotto il nome del Ciclo adora il Dio del Cielo. Non mi par necessario rispondere cosa alsuna, per ribattere queste due ridicolossissime savole; stante che sono già da me pienamente convinte di falsità nelle pag. 69. e 70. ove hò provato con tutta certezza, che i Cinesi della setta de' Letterati adorano il Cielo materiale e visibile, e che l'Imperatore lor capo offerisce al medessimo solennissimi sagrisso in tempia ciò specialmente destinati.

IX. Insinua mel cuore de' semplici, che i Gesuiti per toglier l'equivoco della tavoletta Calum colito, n'abbiano aggiunto questa spiegazione: dominum Cali adera. Ardita mensogna; palpabile salsità! Fù questo

Ben.

APPENDICE 1

ben si un savio ripiego preso da qualcheduno de'Missionari Domenicani, mà non già de' Gesuiti; come si "Apolevede nelle scritture da questi presentate nel decorso gia de di quelta causa, e maggiormente nelle quattro dell' Missoanno 1600. La prima co'l titolo di Notizie intorno menicaall' ufo delle voci Cinesi TIEN , Calum, & XANG TI , ni c. 6. alti dominus. La feconda co'l titolo di Notizie circa l'uso delle tabelle, colle parole Cinesi KING TIEN, Calum colito. La terza co'l titolo di Ristretto delle notizie cirea l'ufo delle voci Cinesi. La quarta co'l titolo di Breve ristretto delle notizie già dedotte circa l'ufo delle tabelle, con le parole KING TIEN, Calum colito: nelle quali difendono costantemente l'uso di dette tavolette coll'accennata folita inscrizione Calum colito, fenza il temperamento d'alcuna spiegazione; anzi con pretendere, che non vi sia alcuna necessità di spiegar-Ond'è una gran sciocchezza il dire (per iscusare i Padri Gesuiti d'essere stati in ciò condannati) che il Legato Apostolico non hà difinito, che l'equivoco di quella inscrizione non sia stato sufficientemente levato per la dichiarazione dell' Imperatore, e per il commento aggiuntovi da' Gesuiti; mentre basta, che abbia condannato l'uso di quelle tavolette, senza aver' avuto riguardo a si fatte dichiarazioni Imperiali, che nulla giovano, come ancor s'è provato, ne alla pretesa interpretazione de' Gesuiti, la quale non già da Joro, mà ben si da quale entro a sor noto su ivi posta.

X Rimette in campo il decreto d' Aleffandro VII. con aggiugnervi, che non fia flato carpito con inganno dal Gefuita Martinio. Su questo altro punto non è acconcio il dir altro al presente, ostre quello è stato già detto diffusiamente nella pag. 36. sino alla pag. 37. ove rimane con evidenza convinto il Martinio d'avere con frode espositi alla Santa Sede i Riti , co quali i Cinesio noncano i lore Antenati, ed il lore Maestro Con-

tulio.

#### TOR PRIMA

Vero è, che il Regnante Pontefice, ò sia la Congregazione de' Cardinali approvata da Sua Santità, non ha voluto espressamente dichiarare, che l'esposizione fatta da quel Gefuita ad Alessandro VII. fosse infedele: Non deve però à l' Autore del mezzo foglio, è qua-Junque altro immaginarfi, che il Papa abbia ciò lafciato di dichiarare, perche non vi fiano argomenti convincentissimi delle infedeltà del Martinio, essendovene molti da noi con tutto fondamento dedotti nel fopraccennato luogo. La ragione della tralafciata dichiarazione viene espressamente assegnata dalla Congregazione con queste parole : Ne alias Apostolica Sedes , ab co quem in buinsmodi controperfits Sinicis ballenus tenuit . untiquo more recedere cogatur ; quo nimirum ad ea, qua fibi pro tempore, tametfi diverfimode exposita fuerunt, responsa quidem veritatis semper dare, nunquam veròsuper expositorum bujusmedi veritate, feu falsitate pronunsiare consuepir. Mà ciò che importa? Quello, che non hà dichiarato la Santa Sede, per non discossarsi dal suo precedente uso, l'hà dichiarato indirettamente il di Lei Legato Cardinale di Tournon - ordinando in vigore della facoltà comunicatali da Sua Beatitudine d'interpretare le cossituzioni Pontificie, che miuno possa rendere inutile il suo decreto, d'interpretarlo, sotto pretesto del decreto d'Alessandro VII. Questo fenza dubbio ferifce l'esposizione del Martinio; mentre fi sa per esperienza , e per quafi tutte le scritsure prodotte da' Gesuiti nel decorso di questa causa .. che non per altro quei buoni Padri si sono prevalsi del decreto d'Alessandro VII. per togliere il vigore à tutti gl'altri, se non perche suppongono la verità di ciò, che espose il Martinio, su cui su dato. Ne porea il Legavo in qualfivoglia forma temere, che qualcheduno levalse la forza al fuo decreto co'l pretesto di quello d' Alessandro VII. per ragione della pura decisione del jus , prescindendo dalla verità de' fatti proposti 3

## APPENDICE.

101 posti ; giacche quello ch'egli decideva non avea alcuna opposizione colla pura decisione del jus fatta da quel sommo Pontefice, ma solamente supponeva la falfità de' fatti proposti dal Martinio.

Tutto ciò ha molto ben' inteso lo strepitoso Autore delle Riflessioni, ed hà molto ben conosciuto, che il Legato hà condannato i quesiti proposti del Gesuita Martinio: mentre si duole colle sue solite stravaganze, che abbia approvato tutto l'esposto contrario satto prima ad Innocentio X. dal Domenicano Moralez: Troppo importava, grida egli per Ironia nella Rifleffione 8. alla Criftianità , che il Moralez non fi fosse ingannato, ma in vece sua avesse preso shaglio Alessandro V II. Ora qui non v'è mezzo: Chi approva per vero ciò, che espose il Padre Moralez ad Innocenzo X. condanna per falso ciò, che espose il Padre Martinio ad Alesfandro VII. L'intendevano pur'anco i superiori Maggiori della Compagnia, quali tanto s'affatigavano in Roma, per far rivecare, se lor sortiva, il decreto del Legato Tournon: giacchè la maggior accusa, di cui si servivano, si era d'aver egli deciso intorno al decreto d' Alessandro VII. ed all' esposizione del Martinio quello, che la Santa Sede non hà voluto decidere.

Non pretendo però, che doppo la dichiarazione fatta da quel Ministro Apostolico, non 6 debbaaver più alcun riguardo al decesto d'Alcisandro VII, e che debba afsoluramente esser confiderato in tutto per furrettizio. Sarebbe questa una maliziosa calunnia che verrebbe ingiustamente addossata all' Autor delle Note ... fenza un menomo fondamento. Dillinguo ben si nel decreto di detto Pontefice due cose ; cioè i fatti proposti dal Gesuita Martinio, e la decisione del jus intorno alli stessi fatti : e sono di risoluto parere , che se bene la decisione del jus è certissima, costante . ed imiterabile, quale deve fervire di regola, ogni qual

#### PRIMA

volta, simili fatti venissero posti in opera; non può al presente servire di regola per quello veramente si costuma da' Cinesi: Imperrocche così non si prattica nella Cina, come fu proposte dal Gesuita.

Ecco affatto fnervati tutti i deboli sforzi dell' Autore del mezzo foglio contro le postille è signo le Note aggiunte da un Privato al decreto del Cardinal di Tournon. Ecco pienamente convinti d'ignoranza, e di sciocchezza tutti i falsi supposti da lui inventati, e dipinti per isfuggire la forza d'una condanna così precifa, e così chiara. Nient'altro richiedesi per atterrare tutte l'impertinenti conseguenze, che egli deduce da tante sue false supposizioni : giacche distrutto il fondamento rovina da per se stesso tutto ciò, che su fopra di esso fondato.

Cade dunque come in tutto infusiftente quella confeguenza tante volte replicata, ed in tanti modi rinovata, che il decreto d'Alessandro VII, sia favorevole a'Riti Cinesi, quali veramente s'esercitano da quella gente; mentre si è già veduto con certezza, che i fatti esposti dal Gesuita Martinio, che diedero motivo al suddetto Pontefice di decidere il jus, non sono per verità tali', quali vengono da' Cinesi pratticati. quantunque il Pontefice regnante non abbia espressamente dichiarata la falsità dell'esposizione già detta, che in quel tempo fù fatta per non iscostarsi dall'uso fino ad ora ofservato nella prefente controversia. hà però communicato al suo Vicario la potestà di pronunciare sopra di ciò; e questo in vigore della facol. tà concessali hà in realtà pronunciato.

Cade parimente quell'altra molto più impertinente e non meno decantata confeguenza; che il decreto del Pontefice regnante sia decisivo à favore dell'opinione de Gesuiti, persuadendosi, che approvi I decreto d' Alessandro VII. Eccene in pronto la ragione : Imperocche nel decreto di Clemente XI, ne meno una pa-

#### APPENDICE.

vola si legge che accenni l'approvazione del decreto di quel suo Predecessore. E come mai Sua Santità avrebbe decisa questa gran Lite con approvare il decreto d' Alessandro VII. mentre questo, secondo si è veduto nella pag. 24. non parla ne meno di passaggio della maggior parte de' punti ultimamente controversi? Aggiungasi divantaggio, che se l'avesse approvato, ciò non sarebbe mai, che pel jus intorno a' fatti allora con frode proposti, e non pel jus intorno a'fatti, quali adesso si è provato veramente pratticarsi; cioè molto diversi dagl'esposti dal Gesuita Martinio. già si è posto in chiaro, colle dimostrazioni fondate non folo nell'autorità de' Rituali Cinesi, mà eziandio nelle testimonianze di più di venti Gesuiti di buona fede, avanti che si sossero così mal' impegnati in so-Rener questa causa.

Ne ad altro che alla debolezza d'un principiante, ed all' ignoranza d'un' Uomo totalmente novizio in quefte materie, pud attribuirsi quello, che per iscusare il Gesuita Martinio, viene soggiunto: Che se bene que-. fta gran causa , che hà durato più d' ottant' anni s' è finita crome quanto al jus, non è però ne meno principiata quanto al logia. fatto. . . . . . . e che la verità di ciò, che espose La Line il Martinio viene comprovata con infinite scritture prodotte princidoppo il decreto del 1704 Si? Dunque ne meno è principiata la caufa quanto al fatto? Quanto ardito altres-1015. tanto ignorante feneis ano? Ed a' quel fine nell'anne cari 1697. a' 3. di Luglio la Sagra Congregazione, in cui fin adeffi trattava la causa, diede suori un decreto co'l quale solamina comandò al Signor Nicolo Charmot Procuratore de solamina Vescovi, e Vicari Apostolici Francesi della Cina. di provare la verità de' fatti contennuti nel decreto del Vescovo di Conon, e totalmente contrari all'esposizione del Martinio, per l'autorità degli Scrittori, contro de quali non vi potesse esserione, e spegialmente, se sulle possibile, per le attestazioni de' Gesui-

in the Lange

PRIMA

106: ti? Perche mai quel Procuratore in ubbidienza di deta, to decreto presento alli 6, del Mese d'Agosto dello ftess' anno la famosa scrittura co'l titolo, Veritas falli . eirca quosdam Sinarum usus controversos, probata ex ipfis feriptoribus Societatis Jesu, juxta decretum datum die 3. Julii 1697. Con che motivo li Gesuiti tanto s'affaticarono nel Mefe di Settembre dell'anno 1698. per. combattere la verità di quei fatti colla loro scrittura intitolata : Observationes residuales Oc. e per rispondere all'addotte testimonianze degli scrittori della lor Compagnia ? A che effetto nell'anno 1699. ebbero anch' esti ordine dalla medesima Congregazione, di produrre le prove de' fatti esposti dal Padre Martinio, e da esti loro come veri difesi: il che eseguirno colla scrittura sotto'l titolo di Spiegazione de' Riti Cinesi? Per qual cagione il Procuratore de Vescovi, e Vicari Apostolici rispose à questa scrittura con la contraria intitolata : Vindicia Scriptorum Nicolai Charmot contra dilucidationes pro Societate Jefu Super rebus . & ritibus Sinensibus? Che importava nel Mese d'Ottobre dello stels' anno, che intraprendessero i Gesuiti il combattere di nuovo la famosa scrittura, chiamata veritas fatti can opporvi le quattro scritture Italiane citate nel numero nono? Non accadeva finalmente, che il sopraccennato Procuratore, per sostenere il punto, replicasse a queste quattro scritture, con la sua controrisposta intitolata : Secunda Vindicia Scriptorum Nicolai Charmet, contrà varia scripta idiomate italico à Reverendis Patribus Cocietatis Jesh exhibita. Tutto quefto non farà baftante per rendere chiascheduno certamente persuaso, che nella Congregazione fiafi trattata con tutta diligenza la quistione del fatte? E si potrà adesso con gran serieta replicarci : ebe fe bene questa gran caufa è finica quanto al jus, non è però ne meno principiata quanto al fatto. Siamo noi fuori del Mondo, ò pure nelle più rimote parti dell'Affrica, che ci si possa dare ad in-

#### APPENDICE.

tendere per vero un fentimento fi falfo! E chi non sà che la Sagra Congregazione ha usata la maggior diligenza nell'esaminazione di detti fatti, che non contenta d'averli esaminati per l'autorità degli stessi Aatori Gesuiti, quali con tutta buona sede, perche non era ancora contratto alcun' impegno, han riferite le cose tutt'all' opposto del Martinio; gli ha finalmente esaminati cogli stelli Rituali Cinesi, ordinando sossero trasportati in latino da Monsignor Francesco de Nicolais Alconissa Vescovo di Berit? Si vedono pure adesfo stampate le traduzioni di vari testi de'Rituali Cinesi fatte da quest'erudito Prelato nell'anno 1700. per comando replicato di quel Sagro Tribunale; primieramente il giorno 15. Aprile; indi li 21, Giugno; di poi fi 5. Luglio; finalmente li 12. del medesimo che convincono di temerità chiunque fosse tanto ardito di mettere in dubbio, quanto da me vien detto. Non posso qui dispensarmi dal fare un' osservazione assai rilevante, da cui se non m'inganno si deduce chiaramente e con facilità, non aver la Sagra Congregazione decisa alcuna quistione di diritto senza prima restar persuasa, e convinta dell'esposizione del fat-Attenda bene il Lettore. La Sagra Congregazione in certi Articoli si dichiara non voler cosa alcuna decidere quanto al jus, perche non hà informazioni sufficienti del fatto proposto. In sel guila ofservando esposte nel fello articoro certe proposizioni di fatto prattico, quali che induchino i semplici nell'errore, ed aprino la strada alla superstizione; come per grazia d' esempio, che la Filosofia de Cines, posto che venga ben' intefa non repugni alla legge di Crifto: che gl' Anziani Letterati della Cina abbiano inteso sotto il nome di TAY KIE; il vero Dio caufa prima del tutto; che 'l libro da' Cinefe chiamato IE KING', fia un riftretto d'un ottima Dottrina fisica, e morale: risponde a tali quesiti, non poter fopra di ciò decidere cofa alcuna ; fenz' aver prima in-

#### PRIMA

formazioni più ample di quanto vien proposto: e per ciò rimette al Legato Apostolico, che doppo sentiti i Vescovi, e Vicari Apostolici venga alla decisione del tutto, con la sua somma prudenza: Nibil certi affirmari pose, quead propositiones enuntiatas in hoc fexto arsiculo , nifi prahabitis plenioribus , & necessariis rerum in eis contentarum notitiis: interea tamen committendum eße prafato domino Patriarcha Antiocheno &c. Similmente nella risposta al quarto articolo, doppo aver condannate l'usanze superstiziose de' Cinesi verso de' morti, niente decreta sopra quelle, se si possano lor permettere come puramente civili, e politiche; mà dà la facoltà al medesimo Legato di giudicare co' Vescovi, e Vicari Apostolici, quali sieno, e con quali cautele si possino tollerare : Quanam ba fint , & quibus adbibitis causelis tolerari possint; E per qualmotivo la Sagra Congregazione lascia indecisi questi punti proposti, se non per lo già accennato; cioè per non avere in Roma le piene, e necessarie informazioni de' medesimi? Dal che apertamente ne siegue, che siccome la Sacra Congregazione s'è astenuta dal giudicare il diritto sù questi punti, perche non è restata anticipatamente convinta, ne sufficientemente informata del fatto; così all' opposto, è restata pria convinta ed abbastanza persuafa del fatto, ogni qual volta hà formato giudizio fopra del diritto. Vada dunque l'Autor ardito delle contronote, vada à leggere le scritture composte da amendue le parti nel tempo di questa causa ; vada ad esaminare le risolnzioni della Sagra Congregazione per sapere qual cosa fia stata veramente esaminata: e pon ci venga à mettere più in campo le scritture formate, e prodotte doppo il Giudizio Pontificio, per iscusare, e difendere, se gli riesce, il suo Confratello Martinio; giacche ad ogn'uno è noto, che la mifera confolazione di tutti quelli che perdono le lor Liti consiste, in far'ancor pompa doppo il Giu-+:-1 dizio

APPENDICE.

109 dizio decretato delle loro scritture, quasi che non sieno state sufficientemente ponderate da' Giudici. Almeno si compiacesse di dire, che cosa contengano queste nuove scritture, acciò si potesse vedere, se ivi ritrovasi qualche ragione non più udita; essendovi molto poco da sperare, che li Reverendi Padri possano produrre in un breve spazio di tempo doppo la sentenza pronunziata, quello che non hanno potuto produrre nel lungo spazio di 69. anni, in cui si è ventilata la anno caufa.

Ma riflette ancora questo profondissimo Teologone anno di mezzo foglio, e riflettendo argomenta: Il Legato 1704di Tournon non decide cosa alcuna nel suo decreto intorno al culto civile di Confusio, e degl' Antenati; nulla dice dell'uso innocente delle tavolette de'defonti; nulla finalmente di quella interpretazione aggiunta da' Gesuiti, per levare l'equivoco delle parole Cinesi KING TIEN, Calum colito: mà solo condanna quelle cose che da tutti vengono condannate, cioè i Sagrifici soliti farsi à Consulio, ed a' desonti Maggiori; l'uso delle tavolette de' defonti secondo il costume Cinese; e l'uso della parola TIEN, per esprimere il vero Dio de' Cristiani, giacche significa il Cielo materiale: dunque hà conosciuto per vero ciò, che il Gesuita Martinio espose ad Alessandro VII. ed hà sospettato per falso quello che nuovamente s'è esposto a Clemente XI.

In tal guisa argomenta uno scolaro, che ne meno sà cosa fosse ultimamente trà litiganti controversa; e che co'l non sapere le pretensioni d'amendue le parti, spaccia in quattro righe più falsità che parole. Falso è primieramente, che i Gesuiti impegnati in questa causa, condannassero assolutamente come illeciti i sagrifici soliti farsi à Consusio ne' due equinozi, anzi per non condannarli come illeciti, negavano, come s'è veduto, nella pag. 94. che fossero veramente sagrifici; e

pre-

pretendevano, che n'avessero solamente una tal qual' apparenzar ficche non altrimente li proibivano, che per puro configlio. Falso è parimente, che quei buoni Padri condannassero, anzi che vietassero in alcun modo i sagrifici soliti farsi in certe stagioni dell'anno ad onore degli Antenati. Ed eccone la ragione : imperocche se mai si fanno sagrifici agli Antennti, come lo dichiara il Legato, si fanno'al certo ne' loro culti più folenni : Ora non può esser soggetto ad alcun dubbio, che i Gesuiti non abbiano sempre permesso li sulti più folenni de' Maggiori defonti ; conforme l' attesta il Gesuita Anonimo Autore del Libricciuolo intitolato. Lettere ad un Abbate di qualità nelle pag. 75. e 114. ove dice: Nel tempo fleffe, che li Gefuiti protestano d'aper sempre vietato (cioè come s'è veduto , per modo di configlio) le cerimonie di Confusionegli equinozi, confessino insieme d'aver sempre permesso le fimili cerimonie de' Maggiori. Dunque non hanno condannato come illeciti, anzi ne meno vietato per puro consiglio i fagrifici foliti farsi in certe stagioni dell' anno ad onore degli Antenatr defonti; con questa condizione però, che non credesero, qualmente le Anime loro venghino à cibarsi delle carni degl'animali ed altri cibi , che se gli offeriscono. False è ancora . che quei Padri condannassero l'uso delle tavolette de' desonti secondo il costume Cinese : anzi per poterle permettere alli suoi Ncofiti, negavano che li Cinesi avessero la falsa credenza del ritorno dell'anime, per ricevere le offerte de' Posteri, conforme s'è detto, e cercavano mille fortigliczze, per dare un buon fenfoalla folita inscrizione Cinese, ora condannata da Clemente XI. Thronus , feu fedes Spiritus, feu Anima N. defuncti. Pinalmente è falsiffimo, che quel Padri condinnassero la parola Cinese TIEN, come impropria per significare 'l vero Dio de' Cristiani; anzi all'oppollo pretendevano, che à quelto fine poteasi adopra-

111

re da' Cristiani medesimi, sotto pretesto che TIEN, se bene in Cinese significa il Cielo, non significasse però il Cielo materiale, mà il Cielo metasorico, e sigurato, cioè l' Autore, ed il Padrone del Cielo.

Non occorre dunque maravigliarfi, se il Cardinal di Tournon nulla decide del culto civile di Confusio e degli Antenati; nulla dell'uso innocente delle tavolette de' defonti; nulla della interpretazione aggiunta alle parole KING TIEN, Calum colito, nella tabella da' Gesuiti introdotta. La ragione di tutto ciò non però essere più chiara: merce che avendo egli dichiarato che si fanno à Consusio, ed a' Maggiori de' weri fagrifici contrari alla Legge di Dio; ogni culto, con cui s'onorano ne' loro tempj, ò capelle, ed in presenza delle tavolette, è giudicato sacro, e religioso; come abbiamo provato nella pag. 14. Ne mai da' Gefuiti fu pratticato l'uso innocente delle tavolette de' desonti, come già s'è veduto; ne mai da loro su aggiunta la pretela spiegazione alle parole Calum colito per levarne l'equivoco; essendo stato questi un temperamento posto in opera da alcuni Missionari Dome-giade nicani, sin tanto che per maggior sicurezza sosse to-missiona talmente proibito l'uso di quella inscrizione dal loro nari De-Padre Provinciale dell' Isole Filippine. Quindi tanto menicaè lontano vero, che quel modo di pronunciare del nic.6., Cardinale Legato approvi ciò, che con inganno espofe il Gesuita Martinio, che anzi al contrario lo condanna con più certezza: giacchè quel Padre non per altro diede ad intendere ad Alessandro VII. che il culto di Confusio, e degli Antenati era puramente civile, se non perche tacque con frode i sagrifici, che si pratticano ad onor loro, e che ora vengono dal Le-

Finalmente si scuopre la scioechezza di quel ragionamento, che per ultimo sforzo del suo grande ingegno ci

gato condannati.

PRIMA gno ci propone questo Zelante difensore della Compagnia, per provare (à chi mai sarebbe caduto in mente) che il decreto del Regnante Pontefice, con cui si condannano i Riti superstiziosi della Cina, sia à favore di quei Padri, e gli dia in confeguenza vinta la causa. Li due decreti (dice egli) d' Aleffandro VII. e di Clemente XI. non possono intendersi decisivi condizionatamente, cioè supposto sia vero quello, che ad amendue i Pontefici è stato rapresentato: perche in tal caso potrebbe isfuggirsi l'uno, e l'altro giudizio: e siccome direbbero i Domenicani, che è falso ciò, che fi esposto dal Martinio ad Alessandro VII. così direbbero i Gefuiti, che è falso ciò. che e stato esposto nuovamente à Clemente XI. dunque è l' ano, e l'altro assolutamente decidono: onde conforme è lecito il culto civile dà Aeffandro V II. approvato, parimente è illecito il culto superstizioso da Clemente XI. condannato. Ora i Gefuiti (foggiunge il loro difensore) altro culto non hanno permesso come lecito se non quello, che da Alessandro V II. fù permesso; ed hanno sempre proibito come illecito quello, che da Clemente XI. prefentemente vien condannato: Dunque i Gesuiti ban vinta la causa. In tal guisa la discorre egli a suo modo, geloso dell'onore della sua Compagnia. Qui bastarà riflettere leggermente sopra quanto sin'ora s'è dedotto, e provato, per accorgersi agevolmente, non effervi in tutto questo ragionamento ne meno una proposizione sola che si possa concedere, per vera. Primo: èfalsissimo, che'l decreto d' Alessandro VII. sia altrimente decisivo che conditionatamente; cioè supposta la verità di quanto ta dal Martinio rappresentato. Tanto s'è veduto, e provato nella pag. 25. e tanto fu confermato dal decreto di Clemente IX. dato ad instanza di Giovanni Po-Innello Miffionario Domenicano li 13. Novembre 1669.

in cui 'l Pontefice dichiara, che 'l decreto d' Alessandro VII. e quello antecedentemente dato suori da Inmocenzo X. Rant in suo robore secundum quasita, circum

Ran- -

flantias & omnia in dubiis expressa: sioè secondo la diversità degli fatti esposti. E chi mai ha sognato, che un rescritto d'un Papa, dato sopra una semplice esposizione d'un privato, la quale non è stata esaminata per sapere sè sia vera, ò salsa, debba altrimente intendersi, se non con la solita condizione, si preces veritate, nitantur? Secondo; è falsissimo, che vi sia uguaglianza de casi; e che si come può dirsi, ed in fatti si dice che l'esposizione presentata ad Alessandro VIL fosse falsa, così possa dirsi che l'esposizione fatta à Clemente XI. non fia vera : attelo che s'è veduto nelle pag. 30. e 31. il modo diversissimo co'l quale s' èultimamente proceduto in giudizio contradittorio, e l' elame rigoroliamo pratticato per molti anni per afficurarfi de' fatti nuovamente propoliti: Il che ne meno per ombra si fece sotto Alessandro, Quindi è, che negli atti stampati della causa de' Riti Cinesi vedesi l'ultima esposizione formata, con tutte le sue buone prove cavate da' Rituali Cinesi, e da' Scrittori anche Gesuiti; quando all'incontro, quella che su presentata ad Alessandro VII. stà tutta sondata sù la buona sede di chi faceva l'instanza. Terzo: è falsissimo che i Gefuiti non abbiano permello come lecito altro culto, se non quello che su permesso come tale da Alessandro VII. poiche da quanto s'è detto nella pag. 24. rendesi più che evidente, che 'l Pontefice ne meno di pasfaggio ha parlato de vari Kiti da loro tollerati: anzi ne meno nel tempo del di Ini Pontificato aveva preso piede l'uso della tavoletta Calum colito, di cui tanto s'è ultimamente disputato, se sosse lecita d' illecita. Quarto finalmente : è falsissimo che i Gesuiti abbiano sempre vietato come illecito, quanto dal Regnante Pontefice è stato condannato: conforme poco prima s è provato sensibilmente nel rispondere al precedente argomento. Ne accade sù questo cercare altre prove molto lontane, mentre la Signa Congregazione medeli-

## PROMIATA

ma ce ne da una efficaciffima ful fine delle fue rifoluzionie Ivi, per falvare quanto è possoile l'onore de Gestirti impegnati assai male nella ditesa di quei Riti dice per iscarico loro, che hanno dichiarato di non avere per verità permesse molte di quelle cose; che dall' Eminenze foro vengono condannate ? Pleraque ex illis que Christianis permittenda non effe, fieut pramittient refponfum fuit , ipft quoque fe nunquam revera permifife declararunt. Si lafcia qui d'elaminare fe una tale dichlarazione fia stata ben fincera, e ben prova-'ta: mà giacche per mettere: in falvo l'onor loro, fi fono solamente scusati di non aver permesse molte di quelle superstizioni condannate, confessano almeno conbuona voglia di non averle tutte vietate. Ne credo possá ritrovats un Uoma così debole di mente, per reftar perfuafe , che quei Reverendi Padri fi fusero tanto affaticate 1 che avelsero presentati tanti memoriali. composte tante scritture, mossi tanti Padroni, ed amici . per impedire una fentenza, che null' altro condannava , fe non quello era già da loro fteffi condannero ? ne che vedendola ufcita à favoro de loro fenrimenth, s'ajutafsero con più diligenza, per ottenerne, fe veniva loro ben fatto la rivocazione, on 1. .: Egli è dunque posto in chiaro l'appresso ciaschedun' Uomo di fenno, esser quelto un artifizio puerile d'un Gesuitello, poco informato delle cose dimestiche, à folo fine di mantener la riputazione della Comal pagnia, la quale ha perduto molto di credito in quefta caula; coprendo egli, e diffimulando i veri fentimenti della focietà, affinche non comparischano fulminati colla fentenza di reprovazione, quando all'oppo-Re la Compagnia medesima, considendo aver riccuroil peggio in questa causa decisa, s' appellava dalla condanna. Va interpretando con ridicole ftiracchiaturo à favore de Millionari Gesniti, e de Riti da loro difesi, non folo il Decreto del Papa, mà eziandio quel-

# EAPPENDICERGO 215

lo del di lui Legato, quando per lo contrario il medesimo Legato attesta nella sua Lettera al Nunzio di Portogallo, che il fuo decreto fu il colpo fatale ni loro diffegni, perche condanna i Riti, nella difefa de quali la Propavano impegnati. Stravaganze maravigliofe , ne più vedute, ne più da vedersi! Ritrovamenti, stranissimi non più intesi, ne più pratticati! Chi mai coll'impegno di fostenere un'onor falfo, un'applaulo vano, pati un fi vivo deliquio di mente, un fi fatto manca-

mento di fpirito?

+ ... (

and green neither war green Guardiei però il Cielo dal fentir noi alcun dispiaxere per quella giultizia di fama, e di lode, che per altra bon degna condotta, fi merita la riverita Compagnia di Gesti: Quel poro folo, che noi gustiamo di fanto giubilo, fi è il vederla alquanto, ridotta a meglio conoscere il suo dovere ; ed in ciò unicamenre ha detto vero ( quantunque lia rep il supposto ) l' Autor delle Riflessioni nella sua prima, con queste parole; Pur che refti moreificata la Compagnia di Gesti, er. Mortificata fij ma non già con lo fterminio di zutte l'anime de Cinefi; ma col, rayvedimento delle feconde intenzionio de' Geluitia Mortificata, fi non già per invidia della fua grandezza; e fortuna; ma perche degnisi d'avere in qualche picciola estimazion ne anche gli altri, che tutto di s'affaticano intorno alla Vigna di Crifto; e perche non inuanzi la fronte ardita fino ad opporti recalcitrando contro la mente rettiffima della Sede Apostolica. : Mortificata in fomma, fol perche fia correrra, non già confusa: conforme dicea l'Apostolo delle Genti, nella sua seconda ai Corinti , al capo 7. Gaudeo , non quia contriftati effis; fed quia contriftati eftis ad punitentiam. Per altro difendano pure con tutto valore i suoi figli un credito di si gran pregio; ma pensino prima con più di Rudio a non ingannarsi, a non ingannare. Si, ne hanno molta ragione, lo difendano ad ogni patto, ma fia

118 PRIMA APPENDICE.

bin oneflo, che veile; cerchino la lor gloria, ma dalle fole azioni veramente degne di gloria ; cerchino la fama, mà delle voci fedeli delle loro conscienze ; l' applaufo, ma folamente in loro medefimi, giudicando se hanno bene operato: e se tanto vanno in traccia d'approvazioni, e di lodi, sappiano nel caso prefente , che due fono le parti della vera lode , all'insegnamento del saggio Agostino: La prima, di non errare ; La feconda , di ritrattirfi dall' errore : Falfam Sen-Lib. z. tentiam nunquam tenere , prima laus eft ; fecunda ; mutare. e. Crefe: Giacche dunque, fante il decreto uscito, e conferma-149. 3. to, non hanno potuto confeguir la prima di non errare, fi pieghino almefio di buona voglia a meritar la feconda, col ritratearfi dell'errore. Non v'ha miglior modo per riacquiftar quell' onore, che è mezzo perduto nell'error abbraciato, e difefo. ' Ne s' immaginino di poter fare che fia loro gloria il sostenerlo già fulminaro ; avvengache colui che fotto il finto zelo di riparare lo fcandalo già dato alla Fede Cattolica, s' affatica d'inventar vane scuse, per far credere di non effere condannato, quando la Santa Sede ha pubblicata già la condanna, maggiormente si disonora colla fua contumace disubbidienza, e cagiona un nuovo scandalo nella Chiefa.

QUIS NON VIDEAT QUIMADMODUM HIC ERROR DE JU-

to the Charlette's Lat . . . . . .

estions that on in an interior of in the conbin to be all a fact of the conconduction of a recording to the conelection of the disease of the fact of the colelection of the disease of the fact of the colest. If a fact or or in a consequence of the electron of the collection of the collection of the electron of the collection of the collection of the office that the fact of the collection of the

# SECONDA APPENDICE

Contro una picciola Scrittura Latina Stampata co'Ititolo, di Note in superius Decretum, cum suis responsionibus.

Embrarà forse agli Uomini di senno, che io vada perdendo il tempo in applicandomi à rispondere da confutare una scrittura, quanto picciola per l'eftensione della materia, altrettanto grande per la petulanza del titolo, Nota in Superius decretum cum fuis responsionibus. Quando io mi fossi potuto accertare, che sol i prudenti fossero destinati per la lettura di una tale composizione, mi sarei trattenuto dallo spendere quelle pothe ore da me confumate, per far conoscere, quanto ella sia mal fondata, ed ardica; molto ben persuaso che ogni mente savia à prima vista n'averebbe scoperti gli errori. Mà come che sogo più che ficuro, qualmente ne sia stata fatta una diligente distribuzione a' semplici, ed a' parmieli della Compagnia, per ingannar gli unt, e gli altri; ho stimato non potermi dispensare dall' intraprendere una fatica per altro leggiera, à fine di premunire almeno i primi contro l'inganno, quando non mi fortifca di vincere l'oftinazion de secondi colle ragioni. In vedendo il solo titolo di quelta scrittura, e la qualità della stampa, mi venne tofto in penfiero, che fosse ella un'altro insigne lavoro dell' Autor delle Nota in Notas, il quale doppo aver stentato per lo spazio di sette mesi nel dare alla luce un mezzo foglio, finalmente regalalle la pubbli-

# TIS SECONDA

blica curiosità d'un sol quarto. Così andaya tra me stello divifando fermaco l'occhio solamente sul frontispizio, e su la stampa : mà poscia mi fono accorto dell'inganno che m'avea colla prima apparenza forprefo, in leggendola: ayvegnache con mio non poco stupore no toccato con mano, che l' Autore (qual m' accingo à convincere di temerità, e d'errore), non folo è differente, mà eziandio contrario allo Scrittore delle Nota in Notas. Quindi fi va più che mai confermando il giudizio da me pria formato, che il regno dell'errore e diviso in se stesso, che niuno Autore s' accorda coll'altro nello scrivere sopra queste materie. che nulla curano questi sfortunati Apologisti de Riti giultamente condamnati, ife gl'uni a gli altri fon contrari, purche si difenda in qualunque maniera la Comé pagnia, contro 1 Giudizio della Sinta Sede. Chi non vede effer quelta una giufta pena della loro ribellione? S'affaticano in moltiplicando Scritture; fanno sudare i torchi per darle al pubblico; e pare che con queste voglano innalzare una torre per salire al Cies lo, e ferirlo; ma Iddio giustamente adirato contre la loro temerità, rinovando il gastigo scaricato sopra i superbi fabbricatori dell' empia Babelle , confonde le loro lingue, e fà che niuno fenta più la voce del fue Gen. Compagno. Confundamus linguam corum, ut non audiat

unusquique vocem proximi suis. Son la Autore già consurato nella precedente Appendice parea aver posto il suol studio contro le Note laggiunate da uni privato al decreto del Cardinal di Tourinon; mà questo, sotto apparenza di rispondere alle Note, si solleva più assa contro il decreto del Legato, che contro le Note medessime podiello più sossitio si affaticas va, benche intuilmente, sull'interpretare à savore del sentimenti dimestici, vil sossitio di quell Ministro Apostolico equesto più indiche homeuraritrovare tante interpretazioni, per tinallo al suo partito più riche

eap.

no-

A PPENDICE.

noscendo per evidente la pubblicata condanna, s' inostra arditamente à trattare da temerario il Legato del Regnante Pontefice, perche effendo egli Europeo hà pretefo di formare il giudizio de'Riti, e delle Cerimonie Cineli, contro il parere del Sovrano di quell'Impero. Quam inutiliter homo Europens ftatuit, eos Ritus esse Sacrificia, quos supremus Sinarum Princeps declarat civiles,

O politicos! 12 0 2 1 Lascio à chiunque intende, e non hà mente prevenuta per la Società, il dedurse la consequenza da questo principio, riflettendo che il Papa Regnante non sia meno Europeo, che'l suo Legato; e che non vi puol' essere alcun fondamento di speranza, qualmente ne'secoli futuri abbia da essere innalzato al soglio di Pietro qualche Cinese Cristiano, per poten egli solo giudicare fenza temerità dell' usanze della sua Patria. Solo farci in desiderio di sapere, so vi sia più necessita d'esser Cincse, per condannare quei Riti, che per approvarli; e se Alessandro VII. che gli approvò, come vanno pubblicando, fosse meno Europeo di Clemente XI. che oggidì li condanna? Per verità io son di rifoluto parere; che quello zelante difensore dei Risi condannari della Cina provarà maggior difficoltà per dare una tal qual risposta à queste due quistioni, di quello averd io di fatica à confutare la di lui pubblicata Imperciocchè nulla aggiunge di nuovo, che non sia già stato e combattuto, e convicto nelle due precedenti difese; ne altra replica vi yude, che queste parole di Sant' Agostino : Jam responsum est ; nihil novi dicere potes , tace si potes ; sed meque boc qui an potes. Solo per diporto del Lettore, mi conviene notare le pagine, ove vengono anticipatamente confutate le da lui date risposte alle Note annesse da un privato al decreto del Cardinal di Tour-

La prima risposta dunque di lui alla Nota A si tro-

non.

### SECONDA

va convinta di falsità nella pag. 89. ove vien satta patefe l'ignoranza petulante di questo Censore, quale ful fallo supposto, che l' Editto dell' Imperatore, pubblicato con lettere circolari da' Padri Gesuiti di Pekino. altro non fosse, che una semplice citazione intimata a' Missionari di portarsi alla Corte, per ricevere da Sua Maestà la spiegazione di certe parole, ed usanze Cinefi, tratta con grand'infolenza (e provo non picciola ripugnanza nel riferire la di lui temerità) di pazzo il Legato Pontificio, per aver' infinuato nel fuo Refp. t. decreto, che fossero citati i Ministri Vangelici , de Nife for- aliquibus ad Santtam Religionem nostram Spettantibus in-

teinfa- terrogandi. Pur troppo dalla lettura dell' Editto ivi rapportato, fi vede, che oltre la fentenza di bando, di prigionia, di flagelli, decretata contro i Vescovi , i Vicari Apostolici , ed i Sacerdoti di Cristo e per lo che niun Criftiano potea lecitamente concorrere à farne la pubblicazione folenne) v'è ancora il comando generale diretto à tutti i Missionari Apostolici, di portarfi all'esame in Pekino, prima d'ottener la licenza di dimorare nella Cina, e d'esercitarvi il Ministero Apostolico. Il che, conforme s'è provato dal fucceise, non fu ad altro fine allora ordinato. fe nonaccioche quelli i quali si fossero dimostrati sull'esame renitenti nel permettere a' Cristiani le superstizioni Cinesi, uscissero dalla Cina, e lasciassero il luogo libero a' buoni Padri appprovatori delle medesime. E questo forse non è, de aliquibus ad Sanctam Religionem nostram Spectantibus interrogari?

La risposta alla Nota B che risguarda la Filosofia de' Cinefi, non mette più in dubbio il fatto riferito nella medefima Nota; come pretendeva la scrittura precedente; mà concede di buona voglia, aver' i Gefuiti pretefo non ritrovarsi in tutta la dottrina di Confusio cofa alcuna contraria alla Legge di Cristo. Sicche conferma tutto ciò che à quello proposito s'è det-

#### APPENDICE.

so nella pagina or. quanto poi al diritto, fe sia bene, ò male condannata la pretensione de'Reverendi Padri, non intendo disputarne doppo la sentenza pronunciata. Solamente infinuarò al Lettore, che fi fcosta molto dalla verità il disensore della causa perduta, quando pretende togliere il suo vigore alla sentenza, pe'l solo motivo, che non sia dogma di fede, che ne'libri de'Filosofi gentili' vi sieno degl'errori. Vana sottigliezza, e ridicolo ristesso! Imperocchè la falutà della Filosofia Cinese non si deduce già da quel principio generale, che ogni Filosofia composta da' Gentili abbia da effere erronea; mà s'inferisce ben si dalle prove distinte, e convincenti, che s'hanno dell'errore, e dell'empietà della dottrina di Con-. fusio; il quale non ostanti tutte le stiracchiature già date dal Padre Matteo Ricci, e suoi Compagni, per farlo comparire innocente, è stato riconosciuto per empio ne suoi sentimenti da' Padri Nicolò Longobardi, Sabbatino Urfi, e Giovanni Ruiz Gesuiti di buona fede, che, doppo un'esame rigorosissimo, rigettorono il sistema del Padre Ricci, come falsissimo poco doppo la di lui morte; e ne convinsero talmente gli altri Gesuiti di quei tempi, che essendosi ragunati in Kia-ting della Provincia di Nankin, nell'anno 1628, ricufarono d'ammettere, perche Idolatrici, molti capi della dottrina di Confusio; e dichiararono non aver! egli riconosciuto altro, sotto il nome di XANG TI, , e di TIEN , se non la materia Gl'ani fottile, e la virtù attiva del Ciclo vifibile, e non de de già una sostanza spirituale superiore al Cielo mede-sembles. fimo.

fimo.

La rifpolta alla Nota C resta convinta d'erro-friis
re dalla pagina 7. sino alla pagina 24. ove chiàra camente s'è dimostrato, che l'imperatore della Cina 7700. a.
ne può giudicare se i Riti della sua setta seno pu-men. a.
ramente politici, ò religios; ne hà sopra di ciò è 110.

# 122 S E C O N D A dato suori 'l Giudizio nella decantata Dichiarazio-

La rispolta alla Nota D è risiutata nella pag. 97, ove due cose vengono evidentemente provate; La prima, che se bene i Gestitti non hanno preteso, che l'uso delle tabelle de desonti sosse attanta imperitazione, co'l consessare, che i Cines fallamente credano il ristorno delle anime per rissedre nelle tabelle, in tempo che gli cributano i loro ossequi probessasse que por por porte permettere quell'uso come innocente a'Cristiani medessimi: La seconda , che tale veramente la credenza, non solo del Popolo ignerante, mà eziandio de' più virtuosi di quel'Impero, esto de' Letterati, è dello stesso Imperatore, capo di quel-la setta.

La risposta alla Nota E già è riprovata nella pagina 69. per le testimonianze di dicci scrittori-Gesuiti di buona sede, quasi avantti che sosse presente, gao, hanno consessa su l'Imperatore lor capo adorano il cieto materiale, e visibile; e che quantunque dicano ordinariamente che bisogna onorare il Cielo, danno però à queste parole un senso empio, quale estingue

ogni sentimento di Religione.

La rispolta alla Nota E e la rispolta alla Nota G sono già provate per erronee; Laprima, nella pagina 26, ove vengono riferiti i dieci capi di falirià nell'esposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. La seconda, nella pagina 20. ove s'è mostrato il-modo differentissimo di procedere sotto Alessandro VII. e sotto Clemente XI. e nelle pagine 105, e 106. nelle quali s'è stra vedere la gran diligenza ultimamente pratitata nell'e saminare la quittione del fatto, innanzi di sormare la decisione del diritto.

La Conclusione finalmente fi erova confetata nella pagi-

APPENDICE

pagina 82. in cui vien dichiarato qual sia la vera strada, che bisogna aprire agl' insedeli, per farli giugnere al Cielo, ed il varo medo posto in opera dagl' Apostoli, per la conversione delle Genti.

Quanto poi all'ingiurie sparse quasi in ogni, rispofit contro il giustissimo , e zelantissimo Legato Apostolico Cardinale di Tournon, v'ha già sodisfatto S. Agostino, affinche non apportino ad alcuno qualche ammirazione.

QUOMODO POTEST MALUS LITIGATOR LAUDARE JUDI-CES QUIBUS JUDICANTIBUS VICTUS EST? Santius Auzuftinut . Epift. 166,

# TERZA APPENDICE

Contro un libello Stampato fotto'l falso titolo, di Desenso decresi Sacra.

Congregationis in causa Sinarum.

E le bontà, è malizia, le verità, & fallità di ciaschedun' opera dovesse giudicarsi dal di lei ti-J tolo, converebbe per giustizia il formare sul bel principio un panegirico all'Autore anonimo del libretto intitolato Defensio decresi Sacra Congregationis in saufa Sinarum; poische ella è una fatica degna di gran lode il difendere contro la temerità altrui , le favie ,e venerabili risoluzioni della Sagra Congregazione, tanto più se vengono approvate da Pontefici. Ma come che la gloria devesi al merito della dottrina promeffa nel titolo, ogn'uno prudentemente giudicarà non essere l' Autor sudetto capace di sode, anzi essere solo degno d'uno gran biasimo, e vitupero; mentre fotto'l titolo di Difesa del decreto della Sagra Congregazione che condanna i Riti della Cina, difende e fostiene li steffi Riti condannati contro'l medesimo decreto; sulla falfa immaginazione che questi non sia assoluto, mà condizionato.

Non isupica il Lettore all'ardire diquest' Anonimo della Società; non essendo cosa nuova de' buoni Padri il dare al pubblico collo specioso frontispizio di Bista, le opere loro contro l'autorità Ecclesiastica, sil, dissegno d'inecarne la dabbenaggine de'mal pratici, alla lettura; i quasi, se nella fronte d'un libro

fcor-

# APPENDICE 135

feorgessero un sitolo di critica, e di opposizione contre l'autorità della Chiefa, ne concepirebbero un fanto orrore, e lo rigettarebbero con giusto dispregio. In tal guisa il Padre Bagot Gesuita Francese diede alle stampe un libro contro I diritto de' Vescavi, co'I titolo totalmente contrario di Defense du droit Episcopal; quale per questo motivo su condannato dall'Afsemblea del Clero nell'anno 1655, ed il Gesuita mascherato sotto'l nome di Giacomo di Vernant stampò contro l'autorità del Papa, e de' Vescovi la sua opera, con porle in fronte quelta apparente prerogativa di Defense de l'autorité de N. S. Pere le Pape, de Nosseigneurs les Cardinaux, Archeveques, & Eveques; la di cui dottrina, per essere tutta opposta alla promessa del titolo, su replicatamente condannata dalla Sorbona, e dal Clero nell'anno 1664 E prima di questi , il Padre Giacomo Sirmondo loro Confratello uso nell'anno 1642. quell'artificio bizzarro, di mettere a'Libri il frontispizio per antiphrasim, pubblicando fotto I citolo di Pradestinatus, un libro d'un' Autor Semipelagiano del quinto fecolo, direttamente contrario a fensimenti de' Predestinaziani

Chiaschedun' Uomo di cognizione molto ben' intende il fine che riiguardano gi' Autori di cal fatta; ed d' di gnannare i Lettori femplici, se lor riese, coll'apparenaa del titolo, à seguire la Deterino opposta, che si contiene nell'opossas come pria l'iscuport 3. Lone Papa nella Lettera decretale 93, al cap 15. Ogomodo di ce egli, decipere simplices possent, nis vennata poside guodam melle pralimirent, ne us que quaque sentirentari in-

fuavia, qua eftent futura mortifera?

Prevedeva forfe l'Autor del Libello, che le menti favie averebbero prudentemente giudicato, che la di lui dottrina non era corrifpondente, anzi contraria alla promefia del titolo; onde per divertirle dal formare un tal giudizio, protella nel principio pag. 3.

# 126 TE RVZ A GA

chi' eff'i' è appilicato' à dair fuori lu fan logeata, per onore di Santa Chiefa ? Sed antea, ferrivo egit ; de duo-bui monitum' wilo Lettorim': Unune eff', ne pinete bane à me l'umptam provinciam' just lub pratextu defensionis exame l'umptam provinciam' just lub pratextu defensionis exame simptam provinciam' just lub pratextu defensionis exame decreta. Sinciro as frio aimin rem praye, in bonoreus santie Romania Etelefine. Multis opa mon est ad faciandam sident, res ipfa de feloquerini. Stacciataggine insuadita! Proniettere per tellimonio della fua sincerà concessione della della medessima Dottrina che appethemente lo convince di mentitore. In fatti res ipsa de feloquerini, dinostrando quanto seno oppositi di lui si terrimentical titolò, ed alla protestazione, se con quelli pretende distindere non la determinazione della Segra Congregazione, m' ben si gitti condamnati tald il el decreto.

E vero che quelto remerario Libello sa pompa di maggior mole delli die precedenti; ma non per que flo develi tenere in più gran sima i mentre con più parole meno dice; con più ragionamenti meno conchiude. M'appello al tribunale de say pel giudizio di quanto sia vero questo mio pensiero i fotto i di cua occhi appresento in ristretto la follanza d'una tale pes

tulante Scrittima.

Finge l'Autore fut bel principio, che sin pervenue to alle di sui mani un libro di competente grandeza a (pessimo principio! mentre comincia da una merazogna; non elsendo comparsa opera alcuna elet enore; che vuol dare ad intendere) in cui vien conduttutoi decreto della Sigia Congregazione dato li 20. Novembre 1704, con gravissimi argomenti, a quali per uno to intraprende di rispondere. Indi divide la sua opera in tre ciapi, ciascheduno de quali contene un obbiezione ed una risposta alla medelina.

Nel primb' capo tratta delle voci di cui è lecito, à ron lectio firvirii, per esprimere nella Cina il vero Dio. L'opposizione ha per mira di mostrare, che I de-

creto

## APPENDICE

ereta della Conpregizione abbia approvato tutto quello che fopra di ciò avea decifo Monfignor Maigrot Vefcovo di Conone, contro I parere de Gefuiti, rigertando le voci XANG TI, e TIEN, e ritenendo come propria la fola voce TIEN CHU, per fignificare il vero Dio. La rifposta à questo opponimento pretende far vedere, che l'approvazione data dalla Sagra Congregazione sia folamente, condizionata, e che non abbia sigettate le due voci accenate, se non ful supposto, e he tutti, ò quasi tutti i Cincli della setta de' Letterati intendano d'esprimere con quelle il Cielo materiale, ò pure la di lui viriu interna attiva.

Il fecondo capo tratta del culto di Confusio e de' Maggiori desonti. L'obbiezione consiste in convincere, che la Congregazione abbia dichiarato, qualmente i Riti soliti a pratticassi in amendue i culti sieno illeciti a Cristiani: La risposta, in persuadere che la condauna di quei Riti, non sia affolura, ma solamente consizionata, supposta la verità di quanto è stato rap-

prefentato.

L'ultimo capo tratta di due risoluzioni della suddetta Congregazione: La prima, nella risposta data al quesito del terzo Articolo, ove essendo proposto sel' e sposizione fatta dal Gesuita Martinio ad Alessandro VII. sia falfa, dice stimarsi da essa più conveniente nulla rispondere sopra tal punto a sera congregatio sa-tius duxis nibil respective: La seconda sul fine del suo decreto, in cui apertamente dichiara effere questa caufa finita; ne altro più delideraili, fe non che la parte condannata ubbidifca con tutta umiltà e raffegnazione. Sopra quelle due risoluzioni vien sabbricata l' obbiezione; ed è, che sembrano amendue trà di contrarie; merce che non può dirff finita la caufa, quando quet punto dell' esposizione del Martinio non è deciso, e che protesta la Sigra Congregazione voler sopra ciò rispondere cosa alcuna. Al che vien rilpoTERZA

risposto, conforme al solito, che la causa è ben si sinita quanto alla decisione del jus, mà non già quanto alla decisione del fatto. Ecco ridotta in succinto

la sostanza del petulante Libello.

Or chi non vede che la fatica intrapresa dall' Autore non è veramente una disesa del decreto della Sagra Congregazione, come si promette nel titolo, ma all'opposto una disesa de' Riti condannati contro! medesimo decreto. Chiunque formasse diverso giudizio, bisognarebbe dirlo, è cieco di mente, è almeno molto disettoso ne' lumi: giacche l'obbiezioni addotte hanno per iscopo d'impugnare quei Riti, con oppor loro l'autorità del decreto, che gli condanna; e le risposte che se li danno, non risguardano altro sine, che di rendere inutile quel decreto, per sostenere

come leciti quei Riti.

Siasi però comunque si voglia, il nuovo ssorzo di questo valoroso Campione de Riti condannati viene affatto indebolito, e totalmente abbattuto, non folo dalla confessione dell' Autore delle contranote suo ben hoto Confratello; qual dice che'l Decreto della Congrega-Zione fotto Clemente XI. deve prendersi affolutamente, e non fotto condizione, se sia vero quanto gl' è stato propofto: ( sentimento sufficientissimo , per snervare il vigore , se pure ne hà, della di lui scrittura: ) mà molto più dalla forza invincibile di tutto ciò s' è pienamente provato nelle pagine 30. 105. e 105. cioè, che quantunque le risposte della Congregazione sieno in qual-"che modo condizionate, in quanto decidono il diritto intorno a' quesiti', ò sien satti proposti; la condizione però fondamentale non è stata supposta alla cieca, ma seriamente per lungo tempo esaminata: ne la fuppofizione è stata fatta à piacere d'una delle parti, ma sostenuta, provata, e disesa in contradittorio per lo spazio di molt'anni, colle scritture, risposte, contrarisposte, avanti si procedesse al giudizio del dirit-

## APPENDICE

to "Tutto ciò, fe ben s'intende, leva ogni pretello di sfuggirne la decisione.

Aggiungafi, che avendo la Sagra Congregazione dichiarato, effere questi a custa finita; ne altro desidentifi se no che la parte condamnata ubbidifica con sutra amilità, evafregnazione; isiliogna, che cillafia finita non folamente quanto alla decisione del jus, mà ancora quianto all'intero efame del fatto: imperciocche la mancanza di questo solo darebbe luogo à qualche pretesto per non obbidire, e non umiliarsi alle diale i venerabili risoluzioni.

Ne à ciò deve filmarsi contraria la dichiarazione espressa dalla medesima, di non voler pronunciare cofa alcuna interno all'esposizione fatta adi Alessandro VII. dal Gesuita Martinio. Eccone due motivi: Primo, perche altro è non avere feriamente esaminato il fatto avanti di venire alla decisione del jus ; ed altroè non voler proferire giuridicamente sentenza alcuna fopra del fatto, per la fola considerazione di non fcostarsi dal folico uso della Sede Apostolica, la quale fopra ciò non hà mai formato giudizio, nel decorfo. di questa causa: Secondo, perche come s'è veduto nella pag. 24. molte quiftioni si sono ultimamente vencilate nel profeguimento di quelta Lite, di cui ne meno si parlò fotto Alessandro; per la se potuto fare un'efame rigorocidio di molti fattig fenza efaminare it, che elpose il Martinio sopre altri fatti r Zechefig, and the contract molto diversi.

Il rimanente di così foncia scrittura non merita rispossa, perche solo dogna di quell'applauso, che randono molti ai personaggi ridicoli di commedia, non essendo, che un deliquio di mente, che molto s'accosta alla pazzia. Ed in fatti, chi portà reontenero il riso nel vedere un Uomo, che si spaccia per Teologo, intraprendere con tutto il genio, e con tutto il fervore di provare, che la Sagra Congregazione de R.

Cardinali non folo si sia aftennta da giudicare întorno alla verità de'fatti propolhi doppo d'averli per lungo tempo , e con ogni diligenza efaminati ; mà eziandio n'abbia rimello il giudizio all'Imperator della Cina? dico ad Imperatorem Sinicum, (fcrive con maffima imprudenza il buon Padre ) remissum ese judicium circa peritatem aut falfitatem expolitorum. S'avvede pur bene celi della stravaganza esorbitante d'un tal asfunto ; nulladimeno s'inoltra à foltenerlo come cofa certiffima, diqui non può dubbitarsi : rem miram, foggiungne , dicere videor , fed eam tamen verifimam & incluttabilem : fie enim argumentor. Sentiamo dunque 'I promesso argomento, e ponderiamo sin dove arriva il fervor' imprudente d'un Uomo impegnato à difendere una causa perduta : Si ad ledandas has contromerfias necessarium eft judicium circa veritatem aut falfitatem expofitorum , evidens eft remiffum boc effe ad Imperatorem. Sinicum; dum fibi iftud Ecclefia non affumit , fed poeius à fe ipfa aperte reiicit. Sumus in cafu : ergo judicium super veritate aut falsitate expositorum remißum eft ad Imperatorem Sinicum. E doppo d'aver spesse volte insinuato, che il solo Imperatore abbia la capacità fufficiente, per giudicare quel punto, trattandosi di dichiarare qual sia l'intenzione delle Leggi della Cina, e quale'l fine de' loro Riti: quasi ciò non baltaffe al fuo pazzo intento, così ripiglia piùrin giù l' argomento : Sine tali judicio fedari nequeunt ifta controverfia; ergo ab aliquo proferendum eft. Non ab Ecclesia, qua recusat; ergo ab Imperatore Sinico, al quem cuteroqui de jure Spectat Imperii fui leges atque aded prafcriptos ricus explicare, & interpretari; erge judicium Super veritate, aut falfitate diverfarum expa-Grignum fatis manifefte remissum eft & Sacra Congregazione ad Imperatorene Sinicum ; quod erat propofe-Tades Pt. Closed, C : El: acia a to Tranna

Stupisco, adello che doppor un ragionamento, così conchiudente - non abhia egli finalmente prodotta la \_ ~ )

### APPENDICE.

Lettera ò sia decreto dalla Sagra Congregazione diretta à quel Monarca Gentile, in cui li faccia un trafporto giuridico di quella famosifsinta causa, mentre fe gl'hà rimello espressamente il giudizio, l'averà fatto con le forme solite à pratticarsi in simili congiunture. Dio buono! Che specie mai di stravaganza questa? Immaginarsi, e dir poi con certezza tale, cui non possi congiunguersi un menomo dubbio, che le materie di Religione quanto al fatto sieno rimesse dalla Sagra Congregazione destinata à questo fine da un Pontefice, al giudizio d'un Imperatore Gentile per la decisione? Mà , come che lo Spirito Santo c' infegna, che bisogna rispondere anco à pazzi, acciò non abbiano una falfa stima di lor medesimi d'esser savi: Responde fiulto juxtà finlfitiam fuam , ne sibi sapiens effe prover. videatur : ci fia almeno permello di domandare à que- 26. Ro valorofo argomentatore i come mai abbia egli potuto sognare, che la Sagra Congregazione non si sia preso l'assunto d'esaminare la quistione del fatto, mentre si vede il decreto della medesima in data dalli 2. Luglio 1697. ove apertamente n'assume l'esame ordinando al Procurator de' Vescovi, e Vicari Apostolici, di produrre in carta le prove de fatti da ello proposti ; tanto più che si leggono stampate in due tomi tutte le scritture presentate da amendue le parti à quel fagro Tribunale per l'afaire appunto della quiflione del fatto? come mai abbia egli potuto credere . che vi restalle ancora da formarfi un'altro giudizio de' fatti, giacche nella fentenza decretata chiamafi quefta caufa finita : ne altro ricercaft, fe non che ubbidifca con tanta umiltà, e raffegnazione, chi è condannato? Come mai abbia egli poruto penfare, che la Congregazione si sia rimelfa in cosa alcuna aligindizio dell'Imperatore , per quel che appartiene: alla verità de fatti propelti , quando per altro ad ogni uno è nos to, che'l Legato Apostolico, à rui è stata ingionta

R

l'ele-

T ERCZALA

l'esecuzione del tutto, hà fatto tutti gli sforzi immaginabili, per impedire, che quel Sovrano s' ingerifca nella conoscenza de' fatti medelimi, ed hà minacciato scommuniche contro chiunque volesse sopra di ciò discorrere, ò disputare alla di lui presenza? Come mai finalmente siasi posto in capo, che quando anco la Congregazione è non avesse voluto, è non avesse potuto, per mancanza di notizie sufficienti, giudicare de fatti proposti, ne avelle rimello il giudizio à quel Regnante Gentile; mentre è certissimo per le medesime risposte de' Cardinali, che se vi sono stati de' fatti, de' quali non hanno potuto giudicare per mancanza d'informazioni, ne hanno rimessa l'intiera deci-

fione al Legato Pontificio?

122

Questo, à dirla schietta, è un avese-in poco buon concerro la Chiefa e conofeere molto mal' il di Lei modo di procedere ne' suoi giudizi; il credere che ella abbia da rimettersi , ed aspettare il giudizio d'un Gentile, & Idolatra, per rendersi certa de'fatti, fopra cui appoggi poi le sue fante ed infallibili determinazioni. Se così pensasse di Lei un Luterano, è un Calvinifta, d altra simil fatta di gente inimici tutti della nostra Santa Madre; non vi farebbe, luogo da maravigliarii; noto ad ogn' uno il facrilego livore, che alimentano contro la medefima, el l'empio dispregio, con cui si burlano de di Lei venerabili giudizi: Mà che un suo Figliuolo, impegnato à difendere, e softenere il di Lei onore, si lasci intendere, che ad Imperatorem Sinicam remissum sit judicium circa veritatem, aut falfitatem expositorum, affinche fe ne formi da Lei un certo giudizio; tanto è lontanoda quella sua protestazione fatta sul principio della fua scrietura , ed espressa in queste parole : Sincero no ferio animo rem perago in honorem Sanda Romana Esdefia, che più tosto sfregia la di Lei stima, e la pome in derisione apprello, gli Eretich. - 1:1

#### APPENDICE

La Sagra Congregazione dunque mie buon Padre fe pure dobbiamo darvi fede; ha rimello il giadizio de'fatti esposti, all'Imperatore della Cina, riconoscendo in lui la potestà di decidere sopra la falsità; e la verità de medelimi ? Quelto voftro fentimento ; fe ben s'attende, rifguarda a persuadere; che sù la determinazione di quel Regnante Idolatra, debba fendarsi la verità delle risoluzioni della Chiesa in queste materie. Così voi v'affaticate di provare con argomenti, che mostrino esfere viò verissimo & invincibile: Bene, secondo il vostro pensiero. Mà ditemi in grazia; supposta la decisione di quell'Imperatore soprà de' fatti proposti poerà rendersi sicura la Congregazione della verità de medefimi? Via cir, fi conceda, che un Gentile . ed un adolatus poffe averne una totale fperienza, e certezza; una gelosia però fegreta contro la Chiefa, un naturale desiderio d'occulture gl'errori della fua fetta, le maligne suggestioni di chi lo governa : possono alterare (e chi può dubbitarne? ) le pubbliche testimonianze, che ne darebbe. Aggiungasi esfer cofa certa, è notissima nella Cina, che quelli della fetta de Letterati; siccome quelli della fetta di Foè; professano due Dottrine, una segreta, che non palefano, l'altra esterna, ed apparente, che dimostrano al di fuori : or ammesso ciò, e supposto perche incontrastabile, qual fede può darsi alla dichiarazione, che proferirebbe quell'Imperatore delle loro intenzioni, de loro sentimenti, della loro Dottrina?

 134 TERZA APPENDICE

e i Missonari medesmi Gesuiti prima d'entrar nell'impegno d'allerite il contrario, giurando per la verità de fatti ultimamente proposti; sono sati essi put tessimoni più vivi, più sinceri, e più eccettuati. Questo, questo con estatissima diligenza si è ponderato dalla gran mente della Sagra Congregazione nello fautinino d'una tal controversa. Che può ella sar di più, che potrann'essi replicar d'avvantaggio? La Litre già terminata, e nell'ordine, e nel merito. La causa è sinita, e nel Diritto, e nel Fatto. Sono usciti, ap-

lib. 2. provati, e confermati replicatamente i decreti. Quid nit. ope. adbuc quavis examen, dice à chiunque di loro Agostisen pl. 100, quad jam fastum est apud Aposolicam Sedems A c. 103. quest ultimo solo delle Appellazioni sava appessa in un filo la loro speranza; egli c. atta perfine inappella-

un filo la foro speranza; egit e-tta perfine inappellabilmente pubblicato: sono già disperata i uttertugi, atterrate le cavillazioni, scoperte lei menzegne. Un tal decreto è la maggior prova di tutte le addotte, e di quante si possano addurre, mentre conviace quegli ufi di superstizione, e i loro Disforori d'errore. Referipsa à Sansià Sede Apossolicà venerune (vuol finire

Serma: Icripea d'Santid Sede Apofiolicà venerune ( vuol finire Serma: ficcame ha incominciato il grande Agostino) Caufa de corb. finita est: Error utimam aliquando siniatur.

## IL FINE



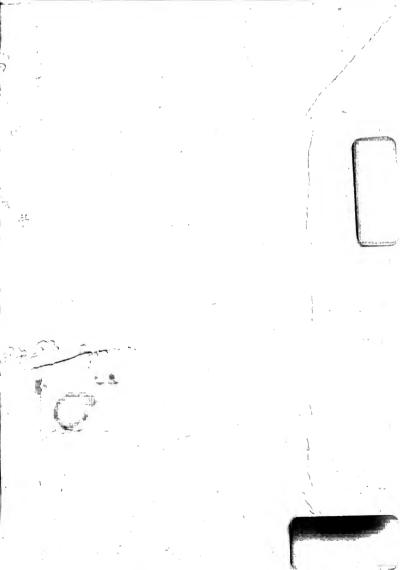

